



B.31

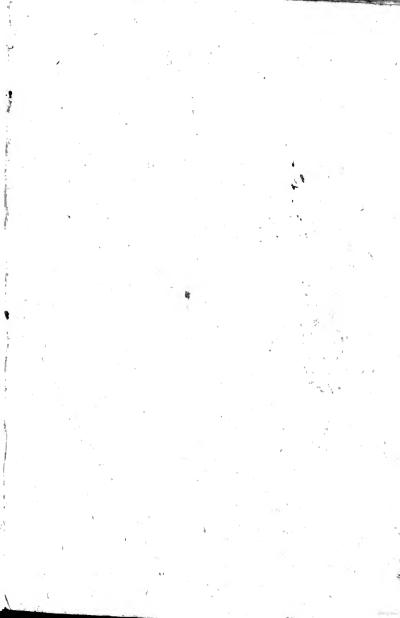



#### т А

# SCIENZA

DELLA

## EEGISEA ZIONE

DEL CAVALIER

GAETANO FILANGIER!

TOMO VIII.





### NAPOLI MDCCLXXXIX.

Con licenza de Superiori.





## LA SCIENZA

DELLA

# LEGISLAZIONE

LIBRO V.

DELLE LEGGI, CHE RIGUARDANO LA RELIGIONE.

CAPO.I.

Introduzione.

A Religione, che precede, prepara, opera, accompagna, e fiegue l'origine, il progreffo, e lo fviluppo delle Civili Società, la Religione, che nel felvaggio è un timido culto, che prefta alla ignota causa del suo terrore, e de suoi spaventi, per trattenerne, o divergerne la funesta azione; che nelle barbare facietà è il principio di quell' autovità, che Tom.VIII.

non potendos ancora tollerare nelle mani degli uomini, fi ripone volentieri in quelle de' Numi, e che, fotto gli auspicj della seocrazia, dispone, prepara, e per gradi opera il difficile, progressivo, e lento passaggio dalla naturale indipendenza alla fervità civile (a) : che nelle focietà, ove quetto passaggio è già avvenuto , vale a dire nelle focietà già perfezionate, può vanire in soccorso della pubblica autorità, e per dendere la sanzione nelle leg-gi, e per otte ciò, che esse non possono prescrivere , e Fr evitare ciò che effe non notrebbero fempre giugnere ad impedire: la Re. ligione finalmente, che potendo produrre tuto ti questi beni , può degenerare in una caula fecondiffime de' più funesti mali, quali sono quelli, che dalle perniciose idee religiose, e dal fanatismo si sono vedute tante volte, e si veggono tuttavia procedere; la Religione, io dico, così incrente alla navura dell'uomo, così necessaria alla tormazione, perfezione, e conservazione della società, e così terribile nela

e (a) Vegget a page too, del IV. Volume il Capo XXXV. del III. Libro di quell' open, dove mofitando il contramo ranco fvluppo del filleran penale con quello delle civele fossietà, ho manifellamente dimotrato ciò, che per brevit fossietà, ho manifellamente dimotrato ciò, che per brevit fossietà, oni concordo un errore full' enumeratione di quefto capo, che si è corretto nell' indice. Quefto capo, che nel toè a numerato come il trentefimo fetto, dovrebbe effere, come in fatti lo è nell' indice, il trentefimo quinto. Queft' grache il capo è nel luogo, nel quale dev' eftere, lo abagito è nel toloi numero dell' epigrafe.

nella sua degenerazione, potrebbe forsi non effer considerata, come uno deg!i oggetti più importanti della Scienza Legislativa?

Ma fe quella Scienza riguarda tutt'i popoli, e tutt'i tempi, non dovrà essa forsi abbracciare in quetta parte de fuoi principi tutte le Religioni, e tatt' i culti ? L' Autore di quetta Scienza nato nel feno della vera Religione, potrebbe egli per questo trascurare le falle? Ne' popoli, ove queste sono in vigore . non fi richiede forsi un'arte maggiore nel legislatore, ed una fapienza maggiore nella legislazione, per profittare de' minori vantaggi, che elle offrono, e per riparare, prevenire, ed ovviare a' maggiori mali, a' quali espongono, che non se ne richiede ne popoli, ove la vera Religione è stabilita? La Scienza dunque, che dirige il legislatore, e la legislazione non può trascurare le false Religioni; e niuno dee gridare anatema all' Autore di ella, se l'idolatra, ed il pagano, se il seguace di Maometso, e quel di CRISTO vi trovino ugualmente i principj, coi quali diriger le loro leggi relative a religioni, ed a culti-così diversi . Figli dell'ittetfo padre, individui dell'ifteffa famiglia, potrei io trascurare una porzione sì considerabile de' miei fratelli, perchè non ha avuta la sorte di partecipare alla parte più bella della paterna eredità? Potrei io dimenticare al dovere, che ho contratto coll'umanità intera, per evitare gl'infani giudizi della pufille ignoranza, e della calunniofa superstizione? A

Il mio amore, il mio rispetto, il mio attacecamento alla sublime Religione, che professo, non debbono forsi accrescere il mio coraggio, in vece di diminuirlo?

Io fon perfualo, che questa parte della mia opera offenderà ugualmente coloro, che mal conoscono la verità, coloro che la rendono l'istrumento del loro interesse, e coloro che la negano; ma io disprezzo ugualmente le grida degl' ignoranti , le calunnie degl'ippocriri, ed i farcasmi di quella classe di uomini ugualmente dispregevole, che troppo debola per pensare da loro medefimi, e per non esfere loggiogati e condotti dalle opinioni del loro fecolo, pro effano l'irreligione per moda, come avrebbero promosse le crociate, se fossero nati sette secoli fa . Ben lungi dal temere sì fatti uomini, feguiamo i configli del faggio. Ardiamo d'apparir bigotti agli occhi dell' empio, ed empi agli occhi del fanatico . Se noi rimarremo soli nel nostro partito, noi avremo in poi medefimi un testimonio, che ci dispenserà da quello degli uomini . Come scrittori noi abbiamo contratto il dovere di questa pubblica Magistratura . Noi dobbiam cercare, fostenere, diffondere la VERITA'. Se questa si trova fuori degli opposti partiti, noi dobbiamo tenercene ugualmente lontani. Noi farem de-isi dagli uni, noi faremo calunniati dagli altri; che importa? Ciò che intereffa veramente l'uomo è d'adempire a' suoi doveri, ed a misura, che più dimentica se stesso . più travaglia per se medesimo.

### CAPO II.

Vedute generali su' beni, che il Legislatore dee nella Religione cercare.

Quali sono i beni, che il Legislatore dee nella Religione cercare? Quali sono i socorfi, che può da essa ottenere? Qual parte può avere quella forza in quella composizione di forze, qual parte può avere quelto mezzo in quella combinazione di mezzi, che il Legislatore deve adoperare, e dirigere, per conseguire e de ternare il grande esse con la prima questione, che convien risolvere, per dare a questa parte de' nostri legislativi principi quell' ordine, quella precsisione, e quell'universalità, che loro compete.

Nel poc'anzi citato Capo trentesmoquinto del terzo Libro di quest' Opera noi avemmo opportuna l'occasione di parlare de'soccorsi, che la Legislazione può nella Religione trovare, come vi ha trovati in satti presso tutt' i papoli, ne' diversi periodi del loro stato di barbarie, per produrre il lento, e progressivo passaggio dalla naturale indipendenza alla servità civile; o sia a quella totale dipendenza, che bisogna considerare, come l'integrazione della civile società.

Per quello dunque, che riguarda quella

considerabile serie di soccors, che la Resigione alla Legislazione somministra in quell'intermedio spazio tralla selvaggia indipendenza, e la servità civile, noi ci rimettiamo qui a ciò, che ivi prosondamente si stabili colla scorta di una luminosa ed eterna esperienza, che sulle origini di tutt'i popoli in tutt'i tempi si estende. Nostro scopo dunque altro ora non è, se non di risolvere la proposta questione per quella parte soltento, che riguarda la civile società già integrata, cioè già pervenuta a quel termine del suo sviloppo, nel quale la sorza pubblica ha già pienamente trionstos sulle sopreze individue, e libera, e palese n'è l'azione.

In questo siato della società , che può,

che dee fare la Religione?

Le leggi prescrivono, le leggi proibiscono, le leggi puniscono, le leggi premiano. Ma la legge non può prescrivere tutto ciò, che si vuol ottenere; non può proibire tutto ciò, che fi vuol evitare; non può sempre punire; non può sempre premiare. La legge non può prescrivere, che l'adempimento di quei doveri, che si chiamano d'obbligazione perfetta; ma non per questo non deve ugualmente ottenere l'adempimento di quelli, che si chiamano di obbligazione imperfetta. La legge non può proibire, che il delitto; ma non per questo non deve ugualmente evitare il vizio . La legge non punisce il vizioso, ma il delinquente; nè può punire il delinquente, quando rimane occulto il delitto. La legge finalmente non può didiscovrire tutt'i virtuosi , ne può premiare eutre le virtu . Ma la grande arte del legislatore è di ottenere più di quel, che prescrive; di evitare più di quel, che proibisce; di spaventare, anche quando non può punire; d'incoraggiare, anche quando non può premiare . Quando egli ha trovate le leggi, che debbono regolare l'educazione a quando ha escogitate quelle, che debbono introdurre, ftabilire , espandere , invigorire l'impero delle due paffioni , delle quali fi è nell'antecedente libro parlato, in qual'ultra forza può egli trovare nuovi foccorfi per riuscire in quelti suoi profondi difegni?

La Religione è questa forza, e questi sono i beni, che il legislatore vi dee cercare.

Ma quali fono i mali, che vi potrebbe incontrare?

#### CAPO III.

Vedute generali su mali, che il Legislatore dee nella Religione evitare.

L dogma di un'altra vita , di un giudice, che tutto vede, e che premia e punisce, questo dogma fondamento degl' indicati beni può divenire inutile, può anche divenire perniciofo. Può divenire inutile, quando l'idee del bene, che questo giudice premia, o del male, che quetto giudice punisce, non hanno rapporto alcuno col bene, e col male della focietà; può divenire pernicioso, quando non folo non vi hanno rapporto alcuno, ma gli fono contrarie, in maniera che la Religione ordini, o fembri ordinare ciò, che il Legislatore dee proibire, o proibifca, o fembri proibire ciò, che il Legislatore dee prescrivere. Ecco i primi mali, che il Legislatore dee nella Religione evitare .

II. Se le idee del bene e del male religioso concorrono colle idee del vero bene, e del vero male morale e civile, vi è un caso, che può ancora rendere inpitile il dogma, del quale si parla; e questo avviene, quando i principj o fassi, o male intesi dell'espiazione distruggono l'utile influenza della sagra sanzione. Ecco un altro male, che il Legislatore dee nella Religione evitare.

III. Noi abbiam rammentato a chi legga quel luogo di quest'opera (a), ove mostramo quali e quanto importanti erano i soccori, che la Religione alla Legislazione sommie nistra ne vari periodi dello stato di barbarie, al per riparare ad una parte de mali della nazurale indipendenga ancora quali interamente estitente nell'infanzia della società, some per disporne, ed operarne la lenta e progressiva diminuzione, sino a condurla a quello stato di annientamento, che l'integracione della civile società richiede.

Noi vedemmo, che nel difetto d'una forza politica bisognò ricorrere ad una forza teoeratica . Noi vedemmo, che bisognò considerare . come delitti religiosi quelli, che erano delitti pubblici : che in vece di punire i rei di questi delitti come delinquenti, bisognò immolarli alla divinità come facrileghi . Noi vedemmo, che per trattenere la vendetta negli offesi, per dar luogo alle composizioni, e per preparare in questo modo gli uomini a rimettere alla forza pubblica così la tutela de loro dritti, come la vendetta de' loro torti, bisognò introdurre gli asili , le immunità saere, le tregue religiose. Noi vedemmo, che i legislatori per dare alle loro leggi quella forza , che non potevano da altra parte sperare, bi-

<sup>(</sup>a) Il poc'anzi citato Cap. XXXV. del III. Lib. a pag.

bisognò che le facessero discendere da' cieli, che le supponessero ordinate dagli Dei, che si ritiraffero negli antri , negli specchi , ove fi credeva , che risedesse , o parlasse la divinità, della quale non facevano, che prolungare gli oracoli (a). Noi vedemmo finalmente, che per ottenere tutte queste cole , bisogno dare al . corpo, che amminittrava la religione, la principale influenza neg!: affari , che in un altro . stato della società si apparterrebbero, e debbono interamente appartenere al corpo , che emministra il governo. Or tutto questo, che si è fatto , e che si dovea fare per condurre la società alla son integrazione, è manisestamente contrario a quel , che si dee fare , allorche vi è giunta . Ma infelicemente molte reliquie di queste antiche ist tuzioni si conservano sovente dove più , e dove meno , anche allorche non folo non fono più utili, perche non fervono più all' ufo , pel quale furono introdotte, ma fon divenute perniciose alla foeietà, dalla quale aveebbero dovuto effere interamente proscritte. Ecco la terza serie de" mali, che il legislatore dee nella Religione evitare .

IV.

<sup>(</sup>a) Vedi anche il capo VII. del primo Libro, ed il capo IX. del terzo Libro.

IV. A questi mail, che sono le reliquie delle antiche istiruzioni dello stato barbarico della società, se ne aggiugne un altro, che anche esto è una reliquia di questo anteriore stato, ma che dipende piuttosto dalla maniera di pensare de' barbari, e dall'insturna, che questa ha sulla loro religione, che dalle politiche, e religiose issiruzioni di quel tempo.

Il barbaro, presso del quale l'idea dell' ordine, da cui quella della giustigia procede; o non esste, o è molto oscura; il barbaru, che non desidera, non apprezza, non rispetta, non onora, che la forza; il barbaro, presso del quale i segni, che manifestano l'opinione della superiorità del'a forza, sono quelli, che unicamente lufingano la vanità det più forte ; e presso del quale per conseguenza il maggior merito del più debole verso il più forte, la cofa da lui più gradita, confifte negli esterni segni di offequio, e di omaggio: il barbaro, io dico, riconoscendo nella divinità un effere più forte, e supponendo in effa l'istesso modo di pensare, comunica alla religione l'istesso spirito, e ripone nell'esterne bulto tutto il merito della pietà. Or quest' errore, che cambiandosi collo stato della società la maniera di pensare degli uomini, avrebbe dovuto anche colla caufa che l' ha prodotto, fmarrirfi, quest' errore sopravvive sovente a' tempi ed alle circoftanze, che l' hanno cagionato; e le sue perniciose reliquie vengono; dove più, e dove meno o dalla natura istefa della religione, o dall'ignoranza e dall'interesse dei preti, o da tutte queste tre cause insieme, conservate e trasmesse anche nelle società già incivilite. Ecco un altro male da evitatsi.

V. Ogni religione è minacciata da due opposte specie di mali : o dallo spirito d' irreligione, che priva la società della sua utile influenza, o dallo fpirito di fanatismo, che la sende l'istrumento delle pubbliche, e private sciagure, e di delitti . Ecco le due ultime , ma foisi le più considerabili serie de' mali . da' quali la legislazione dee garantir la religione; ed ecco generalizzati colla maggior possibile astrazione e brevità i beni, che il legislatore dee nella religione cercare, e i mali, che vi deve evitare. Diamo ora un altro paffo, e cerchiamo di vedere quali fieno le relazioni, che le diverse religioni hanno, o possono avere con questi beni, e quali sieno quelle, che hanno, o poffono avere con quefli mali. Questo esame è necessario per vedere con quai mezzi il legislatore debba nelle diverse religioni ottenere questi beni, ed evitare questi mali . Ma per riuscire in questo esame, bisogna premetterne un altro. Bisogna determinare la natura di queste religioni . Le difficoltà di questa impresa non ce ne debbono didiftogliere. E' comoda cosa l' evitare gli ostacoli, ma l'arte consiste nel superarli, e la
persezione suppone questa vittoria. Si comioci dunque da ciò, che sembra più difficile si
principi, io dico, dalle false religioni, e
dopo che si sara pienamente (viluppato ciò,
che le riguarda, si passi coll'iscesso ordine
alla Vera.

### CAPO IV.

### Del Politeismo (NB) .

Er generalizzare i legislativi principi, che questa religione riguardano; per trovare in mezzo alle differenze, delle quali questa religione è sembrata, sembra, e sembrerà sempre sì copiosamente suscettibile, le universali relazioni, che tutti i particolari politeismi, quantunque sì disveri tra loro, debbono nulladimeno avere per loro essenziale natura cogl'indicati beni, e cogl'indicati mali ; per partire finalmente da questi dati alla ricerca delle operazioni legislative, che ne debbono dipendere, e che come tali potranno per confeguenza effer fondate sopra principi di un universale ed eterno uso, di un universale ed eterna opportunità : per ottener tutto quefto, io dico, bisogna generalizzare il soggetto istesso delle nostre ricerche; bisogna formare di tutti i politeismi, che ci sono stati, ci sono, é ci possono essere, un politeismo astratto, che fia come la specie, che sutti quest' individui com-

(NB) Io prego colui, che legge, di non dividere nella prima lettura di questo capo la sua attenzione tra'l testo, e le note giustificative de fatti, ma di riferbare queste ad una seconda lettura.

emitprende; bisogna portare in questo caos di oggetti, ne' quati le tomiglianze sono si occusite, e le differenze così apparenti, quegli seguardi profonati, e collettivi, che fanno discoprire al filososo i' uniformità in quelle con se, nelle quali il volgo non vede, e non trova che dissomiglianze; bi ogna discovrire la matura, e l'origine di quello culto, e bisogna trovarla nelta natura invariabile dell'uomo, e nelle circollanze universali del genere umano.

Supponiamo l'uomo abbandonato a se stesfo (a), privo di cognizioni, e di lumi, circondato dalle tenebre dell'ignoranza, che precedono, ed accompagnano le origini, e le infanzie delle focietà; riconduciamolo in quello stato, pel quale tutti i popoli han dovuto paffare, e nel quale una confiderabile porzione del genere umano ancor oggi fi ritrova; combiniamo le rifleffioni fugli effetti di quefta universale posizione, con quelle, che ci somministrano le proprietà universali della natura umana, e da questa universale posizione combinata con quelle universali proprietà deduciamo i primi anelli di questa teologica catena, intorno alla quale il politeismo di tutti i popoli, in tutti i tempi fi raggira .

Vi è un contrafto di finito, e d'infinito

<sup>(</sup>a) lo intendo fotto quella espressione di parlar dell'unmo, che ha smartita l'originaria tradizione, e che non ha partecupato a' divini funti della Rivelezione.

nella natura umana, che profondamente offervato dal filosofo, di molti morali fenomeni li somministra la ragione, e l'origine di anolti fatti gli fa discovrire . Se noi offerviamo le nostre forze, e le nostre potenze, noi troviamo la nostra natura finita, e terminata; ma fe noi riflettiamo sulle nostre concezioni. e su i nostri appetiti, noi vediamo questa natura istessa partecipare dell' infinito, potendo essa concepire in qualche modo l'infinito esfere, e potendo appetire ancora un infinito. bene, ed un infinito numero di cose. L' uomo ignorante non ha potuto ficuramente ragionare, come noi, su questo inesplicabile contrafte, non l'ha ficuramente, come noi, scaverto, ma n'è stato come noi affettato. Gli opposti sentimenti, che questa partecipazione di finito, e d'infinito della natura umana dee destare , han dovuto necessariamente su di lui agire, come agiscono su di noi; e se non han richiamata la sua riflessione, han però con maggior forza influito fulle fue opinioni, giacchè a misura, che meno estesi sono i lumi della ragione, più immediata, e più forte è l' influenza de' fentimenti .

Fermandoci per poco su questa ristessione, e cercandovi ciò, che unicamente interessa il nostro argomento, noi vi troveremo facilmente l'ascosa, ed universale origine, e natura del politeismo. Noi troveremo il entimento della propria debolezza condurre l'uomo alla prima idea della divinità; e'l senti-

men-

mento opposto di perfezione ravviluppare quest'idea negli errori, su' quali l'orgogliosaignoranza degli uomini ha innalzato il mofiruoso edificio di quest'insana religione, che quantunque diversa nelle modificazioni, che ne' diversi luoghi, e ne' diversi tempi ha subite, si troverà sempre una, e l'istessa nella

fua origine, e nella fua natura.

L'uomo affettato dal sentimento della sua debolezza; penetrato dallo spavento, che i terribili fenomeni della natura destavano in lui : oppresso dal sentimento dell' impotenza delle fue facoltà per allontanarli; ha dovuto su queni fenomeni determinare le sue riflessioni; ha dovuto supporre una forza, una potenza, che li cagionava; ha dovuto riconoscere la superiorità di questa forza, di questa potenza; e nella desolazione, nella quale il ientimento della sua debolezza lo precipitava, allorchè questa forza minacciava la sua rovina, ha dovuto invocarla, non avendo contro di quella altro rifugio. Ecco il primo paffo, che lo spirito umano, abbandonato a se stesso, e nell' universale posizione, nella quale noi l'abbiamo supposto, ha dovuto dare verso la religione; ecco in fatti il primo, che ha dato ; ecco il Regno di Uranos, detto Celo da' Latini, o fia l'epoca, nella quale l'ignota forza, che agitava la natura, e spaventava gli uomini era l'unico oggetto de' voti, e del culto de' ptimi atterriti mortali (a). Tom.VIII. . . . . . . . B

(a) Vedi le Note giustificative de fatti al numero 1.

Questo primo passo avrebbe potuto esserl'unico, giacche, come noi vedremo in appresso, nelle Nazioni, ove furono misteri, gl' iniziati, che vi partecipavano, e ch'erano scelti tra' più sapienti del popolo, dopo lun-ghi errori, ed in mezzo a' lumi della più este la cultura, ritornarono a quel punto, ove i primi loro padri erano naturalmente pervenue; ti; ma era più facile, che gli uomini vi ritornaffero, che non lo era, che vi fi arreftaffe. ro, vi fi fermaffero. Lo spirito umano affetto da' due fentimenti opposti, che da quel contrasto di finito, e d' infinito, che si offerva, nella natura umana, procedono, doveva ben presto nelle sue religiose opinioni risentirsi del, fentimento opposto a quello, che le avea per la prima volta destate. Se il sentimento della propria debolegga lo condusse ad invocare, eda adorare l'ignota forza, l'ignota potenza, ches agitava la natura, minacciava la fua rovina ed eccitava i suoi spaventi; il sentimento opposto della propria perfezione, combinato coll' ignoranza, nella quale si trovava, e nella quale noi l'abbiamo supposto, dovè readerlo, come lo rendette in fatti ben prefto , politeifta: ed antropomorfita. Non avendo gli nomini, in questo stato di cose, cognizione alcuna delle. naturali leggi, e molto meno avendo quella , eh'è l'ultima ad acquistarsi, e che suppone l' ultimo grado dell'umano sapere, cioè il conoscere, e concepire, che noi non possiamo, nè potremo mai tutte conoscere, e concepire; pri-

vi di quegli foccorfi, e di quella circospezione , che nell' indagine delle cause de'naturali fenomeni somministrano le scienze, e l'esperienza degli umani errori; penetrati anzi da quella orgogliosa mania di volere, e di poter tutto spiegare, che il sentimento della propria perfezione combinato coll' ignoranza ispira; vedendo l'apparente guerra, che le diverse pozenze della natura fi fanno, e, non potendola altrimente spiegare, che coll'idea d'intelligenze diverse, che dirigessero queste diverse forze, queste diverse potenze; e non potendo fi-nalmente, per l'istesso sentimento della propria perfezione, supporre in queste intelligenes ze una natura dalla loro diversa, personificarono queste forze, que ste potenze; dettero loro senso, e vita; le invocarono, le adorarono: come di loro più forti , loro dettero , come : dice Aristotile (a), non solo le umane forme, ma ben anche le loro maniere di vivere, e le loro affezioni; e fe loro dettero un capo, fe un nume superiore su tra questi numi distinto; fe conservarono questa prerogativa all'antico nume, come quello, che all'ordine fuccessivo delle cose credevano, che presedesse : ne cangiarono sovente fino il nome, perche nuova idea ne concepirono, limitata , circo-? fcritta, superiore, ma non diffimile da quella, che degli altri numi fi avevan formata.

D 2

Que-

Questa fu, è, e sarà sempre la prima origine del Politei/mo sempre coll' Antropomorfitifme combinato; questi furono, fono, e fa. ranno fempre i primi anelli di quella teologica catena, intorno alla quale il politeifmo di tutt'i popoli in tutt'i tempi fi aggira ; e queflo è il Regno di Saturno, e de Titani . che l'anteriore Regno di truffero, che il gran Padre mutilarono; cioè l'epoca di questo secondo culto, nella quale non più all'ignota, ed universale forza diressero solo tanto i loro voti, e rendettero i loro omaggi gli orgogliofi mortali; ma con più e particolari potenze della natura medesima li divisero (a); nella quale il gran Padre fu mutilato, cioè l'idea dell' ignota , ed universale forza fu ristretta , perchè non più come l'unica, ed universale regolatrice della natura fu considerata, ma la principale funzione di effa le fu foltanto attribuita, quale era quella, che si manifestava nel giro degli aftri, nel ritorno delle flagioni , nella successione in somma delle cose, e che per tal ragione non espressero più col nome d'Uranos o fia Celo, cioè di ciò, che tutto abbraccia e contiene, ma di Cronos o sia Saturno , che altro non indic., se non ciò, che si rivolve, e gira, cioè il Tempo, del quale le celesti rivoluzioni sono la misura; che all'anteriore Regno succede, perchè non più coll'an-

<sup>(</sup>a) Esiodo Teog. verso 160. Eno al verso 187.

tica idea, e coll'antico nome, ma colla nuova idea ed il nuovo nome viene adorata (a) che de' decreti del Fato, o sia di quella prima legge, che l'ordine successivo, e perenne delle cose aveva prefisso, ed alla quale gli Dei fiesti erano sottoposti, è depositario, e miniftro , perche i cangiamenti prefissi , le prefisse rivoluzioni, gli avvenimenti tutti nella gran catena del fato inseriti, nel loro ordine di successione produce (b); che ha due volti pes rappresentare il passato, e l'avvenire, e che, i propri figli divora, perchè le sue opere confuma , e distrugge (c).

Vi è una progressione negli errori, come ve n'è una nelle verità. Gli uni , e le altre procedono dalla mente umana, la quale, effendo riflessiva, e conseguente, difficilmente si arresta ne' primi passi, che dà in queste oppofte regioni. Questa verità confirmata dalla ragione, e dall'esperienza ci somministra il naturale progresso del Politeismo, del quale abbiam già fiffata l'origine, e mostrati i primi elementi.

Una volta personificate, e deificate una parte delle potenze fische della natura , non vi voleva molto a personificare, e deificare le altre : ed una volta diviso il reggimento del mondo fisico tra varie intelligenze distinte,

non

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al num. 2.
(b) Vedi le Note giustificative de fatti al num. 3.
(c) Vedi le Note giustificative de fatti al num. 4.

non vi voleva molto a supporre la cosa istessa del reggimento del mondo morale. Gl'impeti delle passioni, sovente in contrasso tra loro, somministravano un senomeno simile a quello dell'apparente guerra delle naturali forze, ed era natural cola lo spiegare con una causa simile un simile effetto. Le forze morali dovettero dunque avere particolari, e distinte intelligenze, che le agitassero, le comunicassero, le divergessero, le dirigessero.

Le affezioni, e le passioni dovettero dunque ester personificate, e dessicate come gli elementi, e gli astri ec.; e gli uomini per allontanar da esti, o per richiamare sugli altri la mestizia, ed il timore, dovettero fin anche eriger tempj, ed altari al Dio della Tristezza,

ed a quello della Paura (a) .

Gli errori de' fensi dovettero contemporaneamente venire in soccorso de fassi ragionamenti dell' intelletto, per somministrare la loro parte a questa prodigiosa moltiplicazione di
Numi. Si sa, che la notte, la quale impedisce di giudicare della distanza, e di riconofecre la forma delle cose per cagione dell' oscurità, espone l'uomo in ogni istante all' errore
riguardo a' giudizi, ch' egli sa degli oggetti,
che gli si presentano. Ristretto a giudicare di
un oggetto per la sola grandezza dell'angolo,
vioè per la sola immagine, che forma ne'suoi

occhi, dee necessariamente avvenire, che quest' oggetto sconosciuto si allungherà, e si dila. terà prodigiosamente a misura, che se ne avvicina. Ettefo di pochi piedi, allorche n'era lontano di molti passi, lo diverrà di molte tele, allorche ne farà lontano di pochi piedi. S'egli giugnerà a toccare, o a riconoscere quest' oggetto, l'illusione terminerà subito, e nell'istante medesimo l'oggetto, che gli sembrava gigantesco, le mostruoso, mon gli comparirà più che nella fua reale grandezza. Ma le fugge, o non ardisce avvicinarsi, è certo ch'egli non avrà altra idea di quest'oggetto, che quella dell'immagine, che ha formata ne fuoi occhi, e che avrà realmente veduta una figura gigantesca, e straordinaria per la grandezza, e per la forma (a).

Questa rissessione nel tempo issessio, che ei mostra, che il pregiudizio degli spettri, si commune mella plebe de' nostri di, è sondato sulla Natura, e non dipende, come si crede, unicamente dall' immaginazione, ci sa nel tempo istesso discovrire l'ignota, red universale origine di una considerabile parte de' componenti del Politeismo di tutt' i popoli, e di tutt' i tempi. Le moderne ombre, i fantassi moderni, i moderni spettri dovettero esser considerabile.

<sup>(</sup>a) Veggasi ciò, che su quest oggetto ha più distintamente, e più distinfamente ragionato il celebre Mr. Russon nell'istoria naturale dell'uomo Tom. si. Par. I., dove parla del senso della veduta:

derate come tante Divinità dagli uomini, che avevan già dato il primo passo nel Policeismo; che avevan l'immaginazione ripiena di fenomeni tutti teologicamente spiegati; che vive-vano in un suolo, il quale più selvaggio di coloro, che l'abitavano, più materiali fomministrava a queste illusioni, e che più della moderna plebe erano nelle tenebre dell'ignoranza ravvolti. I boschi, i fiumi, i laghi, il mare dovettero esser popolati di deità, nate da questi errori; l'abitazione di ciascheduna samiglia doveva efferne circondata; gli antri, e le caverne oscure de monti dovevano efferne ripieni; da per tutto gli uomini ne dovevano incontrare nella notte; o ne' luoghi come la notte oscuri ; e questa dovette esser l'origine delle Ninfe, che erravano fulla terra fotto il nome di Melie (a), che con bella immagine Esiodo sa nascere dopo qualche anno dalle gocce del sangue di Celo sulla terra cadute dopo la fatale mutilazione, cioè poco: dopo introdotto il *Politesfmo*; questa dovette esser l'ori-gine di tante altre Ninse (b), che i boscosi monti, o le foreste, le maremme, o i laghi, i fiumi, i fonti, il mare, le marine caverne abitavano; questa dovette esser quella deoli Dei Penati, e de'domestici Lari (c), che la famiglia proteggevano, ed i domestici recinti

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 6. (b) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 7. (c) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 8.

custodivano, perchè intorno ad essi si cran veaduti; questa dovette esser quella de demoni detti Lemures (a), che gli antichi consideravano, come deità notturne, perchè nella sola notte si cran manisestate; questa dovette esser quella degli Dei Mani (b), che de sepolori, e delle Ombre, che nella notte d'intorno vi erravano, prendevan cura, perchè vicino a quelli, ed in mezzo a queste si eran incontrati; e questa finalmente esser dell'universale or gine di que mostri deisicati detti Gigansi (c), che l'interno de monti abitavano, e de quali noi troviamo ripiena la mitologia di tutt'i penpi.

Più: Seguiamo il corio dello spirito umano in questo laberinto di errori, e noi non
rischieremo di perderci; noi li troveremo gli
uni dagli altri dipendenti; nos vi troveremo
quell'ordine di progressione, che si smarrisce
fubito, che questo filo si spezza, o si abbandona. Noi abbiam veduto, come dalla deissicazione di aleune sorzè fische della natura si
dovè passare alla deissicazione della altre, e come dalla deissicazione delle sorze fische si dovè procedere a quella delle morali forze, cioè
delle affezioni, e passioni dell'animo. Noi abbiam veduto come dagli errori della veduta
dovè procedere un'altra numerosa legione di

(a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 9.

(b) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 20.

(c) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 20.

(c) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 20.

Numi, de quali chi legge ha potuto già concepire l'ispezione, e le funzioni. Non vi vuol molto a vedere, che lo spirito umano, che, come si è detto, è progressivo, e conseguente, non poteva a quelto punto del fuo cammino arrestarsi . Così negli errori, come nelle verità le conseguenze più immediate del primo errore divengono effe medelime principj di altri errori, e dall'estensione, re combinazione di questi più lontani erronei rifultati, nuovo incremento riceve l'erronea catena, nella quale, se la relazione degli ulteriori anelli col primo sparisce, quando fi vuole a dirittura trovare, fi ritroverà nulla di meno, e fi ritroverà sicuramente, quando agl' intermedi anelli, che la formano, si rivolge lo sguardo. Ecco ciò, che si offerva nell'universal progrefso del Politei [mo .

Se le affezioni, e le passioni degli nomini avevano difinne Inselligenze, che di queste morali forze disponevano, perchè non avrebbero dovuto averne le virrit, ed i italenti (a)?

Se le viziose passioni potevano esser confiderate sotto il dominio di alcuni Dei , perchè i Vizi istessi non avrebbero dovuto essere sotto la pertinenza di altre Deità (6):2

E se le passioni, le virth, i vizj, ed i talenti riconoscevano ugualmente la distinta

in•

<sup>(</sup>a) Vedi le Note ginstincative de fatti al n. 12. (b) Vedi le Note ginstincative de fatti al n. 13.

influenza di particolari Deità, perchè non avrebbe dovuto estendersi l'istessa opinione su' diversi beni, e su' diversi mali (a)?

Se i diversi impeti delle diverse passioni erane attribuiti a Deità diverse, che di queste passioni disponevano, qual meraviglia, che l'impotenza di allontanar da noi un pensiere, che ci turba, e l'azione de'rimorfi, che suo malgrado perseguitano il colpevole, abbia destata l'idea di altre Deità, che del pensiere disponevano, e de' rimorsi (b)?

Se il sentimento della propria perfeziona doveva fuggerire quello dell' immortalità dell' anima, come l'ha in fatti presso tutti i po-poli più ignoranti suggerito, perchè dopo la morte non avrebbero dovuto effervi Deità. destinate a premiare, ed a punire, come ve

n' erano nel tempo della vita (c)?

Se le potenze positive della natura erano flate deificate, perche non avrebbero dovuto efferlo le negative, quali sono la notte, le tenebre, la morse, il sonno, che un ugual dominio manifestano su i deboli mortali (d)?

Se vi era il Dio del fonno, perchè non avrebbero dovuto effervi gli Dei de' fogni (e)? Se la tutela de' boschi, de' laghi, de' fiu-

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 14. (d) Vedi le Note giufficative de fatti al n. 15. (c) Vedi le Note giuffificative de fatti al n. 15. (d) Vedi le Note giuffificative de fatti al n. 15. (e) Vedi le Note giuffificative de fatti al n. 18.

mi, e delle foreste era stata a divine intelligenze attribuita, perchè, quando col progresso della società si cominciò a coltivare il terreno, non si sarebbe dovuto attribuire ad altre intelligenze quella delle vigne e de' campi (a)?

Set le particolari famiglie, e i loro recinti aveano particolati Dei, che le proteggevano, e li custodivano, perchè non avrebbero dovuto averne il popolo, che da queste famiglie veniva composto, e la Città, che da queste famiglie conteneva (b)?

Se la fecondazione, il nascimento, e la vegetazione delle piante eligevano l'ispezione di particolari Deità, perchè non avrebbe do vuto esigerne la fecondazione, ed il parto della donna, la prosperità del fanciullo, e la savia dell'uomo (c)?

In poche parole : se il rorso dello spirito umano non viene da particolari circossanze interrotto, una volta, che si è dato il primo passo nel Politeiamo, non è egli necessario, che si giunga al Dio Crepito, ed al Dio Stertuzio (d)?

Alla testa di questo immenso popolo di Numi vi sarà, è vero, un Re. La consusa memoria dell'ignoso Esser, che su l'oggetto del

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 19-(b) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 23-(c) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 21-

<sup>(</sup>d) Vedi le Note gustificative de fatti al n. 23.

del primo culto , non li farà del tutto fmarrita. Ma il nome istesso, col quale si esprimeva quest' Effere, o rifveglierà molto inferiore idea , o farà di nuovo cangiato. L'idea del suo potere sarà infinitamente diversa . Egli non farà più il Monarca affoluto della natura, come nella prima età ; egli non farà ne pure il Capo d'una riftretta oligarchia, come nella feconda età; egli non farà altro, che il Principe d'un immenso, e tunultuoso Senato, i membri del quale, spesso in guerra col Capo, elercitano da loro fteffi diverse e particolari funzioni , nelle quali altro freno non hanno . le non quello, che dal Fato dipende, cioè da quell'anteriore legge, emanata dall'antico Re, ma della quale, egli non è più, che il depofitario, ed alla quale egli medelimo è fottoposto (a) .

Ecco il naturale progresso, che deve avere, e che ha avuto in fatti il Politeismo; ceco la terza età di Essodo, nella quale questa
prodigiosa moltiplicazione di Numi viene fissata; ecco il Regno di Giove, e de' Nuovi
Dei, che al Regno di Saturno, e de' Tisani
fuccede, cioè che dal primo passo dato nel
Politeismo procede; ed ecco la ragione dell'
incomprensibile figura, che Giove tappresenta
nel-

<sup>(</sup>a) Badem necessitas, dice Seneca, & Deos alligat, irrevocabilis divina pariter. & humana cursus vehist ille ipse omnium conduir. & redor scrapst quidem jata, sed jaguisus jamed scripsts, semper partes.

nella favola, nella quale Efiodo, dopo averlo confiderato come figlio di Cronos, o fia Saturno, il quale fu egli medesimo figlio d' Uranos, o fia Celo, lo chiama padre di tutti i Numi, appunto per indicare, che Uranos, Cronos, e-Giove erano fotto diversi nomi , con diverso. potere, e con diverso culto, in età diverse, l'Effere istesso (a); ed ecco perche Omero nel tempo istesso, che ci dipinge Giove colla bilancia del Fato nelle mani pelare i due fati » di morte d' Estore , e d' Achille (b); nel tempo istesso, che ci mostra l'impotenza de' suoi a sforzi , per sottrarre da' decreti del Fato il suo istesso figlio Sarpedone; nel tempo istesso, io dico, ci fa vedere con divina immagine quest' aurea catena del Fato sospesa, da Giove fino alla terra, per mostrarci, che di questa inalterabile legge d'ordine, della quale era stato egli medesimo da principio l'autore; non ne era più, che il suddito, ed il depositario (c)

Finalmente, siccome presso tutti i popoli il Politetimo ha, dovuto prendere origine, ed incremento prima della loro civilizzazione, è natural vosa il trovare in quel periodo della barbarie, nel quale il governo si può dire esfere interamente teocratico, l'universale origine della discontinua della contra della contra discontinua di contra della contra di contra della contra di contra

(a) Vedi le Note giusificative de fatti al n. 23. (b) Omero Iliade Inb. XXIII.

<sup>(</sup>c) Vedi le Note giuftificative de fatti al n. 24-

gine di quell'ultima colonia di Numi, che di Umini derincati era composta.

Il Sacerdozio, presto del quale in questo stato della società tutto il potere si raggirava; il Sacerdozio , che arbitrariamente disponeva della pubblica opinione; il Sacerdozio, al quale incumbeva di favorire il potere del Re, ch' era, come dice Aristotile, anche il capo. di quelto potente corpo ; il Sacerdozio , io : dico, non ha dovuto ftentar molto, per dare a que fio Re un' origine celefte, o per occultare con questo mezzo le amorose avventure. de' fuoi individui, o de' loro aderenti, e preparare nel tempo iftesso la futura sorte de frutti de' loro clandestini piaceri, fostituendo a' veri padri, o alle vere madri gli Dei, ole Dee, de' quali, o delle quali esti erano in Sacerdoti . .

Il tempo, che tutte le tradizioni altere, ha dovuto elaggerare alla polterità le gesta di questi Eroi, nati dagli amori degli immortalicoi mortali, e l'ammirazione junita alla riconoscenza gli ha finalmente desicati.

Io non faprei trovare una più naturale origine di questi ultima classe di Numi, che Esiodo con ragione fissa nella quarta età (a), e colla quale si può discoprire ancora l'universale origine di trutte quelle favole, che ci parlano de rassa, degli stupri, in una parola del-

<sup>(</sup>a) Eliodo Teog. ver. 940. 1028.

delle galanterie passate tra gli abitatori del Cielo, e quelli della terra, e delle metamortosi, coll'auspicio delle quali si faceva sovente te credere, che queste fossero avvenute (a).

In questo stato d'incremento, e di estensione trovano la religione i Poeti. Quelli tra loro, che sono i primi a maneggiare la sagra istoria della loro nazione, iono sempre troppo vicini all'epoça, nella quale la religione ha ricevuta l'ultima mano, per poterne interamente ignorare i fuccessivi progreili. Una confusa tradizione sostenuta dagl' inni, e 3 da' cantici degli anteriori Poeti, da' riti, e dalle preci de' Sacerdoti , dalle solennità , e dalle feste commemorative . ha dovuto trasmetterne una confusa istoria, ed ha dovuto nel tempo istesso perpetuare la rimembranza di alcuni memorandi avvenimenti . Siccome questi avvenimenti, o che riguardassero l' ordine filico, o che riguardaffero l'ordine morale', doveano sempre effere o dalle fisiche potenze della natura, o dalle morati petenze cagionati; così è chiaro, ch'effi dovevano fare un' effenzial parte della religiofa istoria di que' tempi, come quelli, che o dagli Dei reggitori del mondo fisico, o dagli Dei reggitori del mondo morale dipendevano .

Se un avvenimento non si era ristretto ad una picciola, e particolare regione; se so-

prs

<sup>(</sup>a) Vedi le Note guillificative de fatti al n. 25.

pra tutta o una considerabile parte della terră îi cra estelo, o si era creduto, che si sosse esteles; se un considerabile numero delle sisse potenze della natura vi aveva avuto parte, questo avvenimento doveva essere trasmesso come una guerra, che gli Dei si eran fatta tra loro. Tal'è l'universale origine delle giganto-machie, di queste guerre divine, delle quali parlano le istorie di tutt'i popoli, di queglia anche, de'quali non si può neppur sospettare; che la menoma relazione abbiano tra loro avuta (a).

Se altri avvenimenti un fol uomo, una fola famiglia, un folo popolo, una fola e rifuretta regione avevano o favorita, o defolata, questi venivano confiderati, o come premj di pietà, o come flagelli, co'quali gli Dei vendicate avevano le office ricevute dal fagrilego uomo, dalla facrilega famiglia, dal facrilego popolo, o da'facrileghi abitatori di quella re-

gione .

Se ad imponenti fenomeni della natura si rapportavano, questi erano trasmessi come imprese, o relazioni delle invisibili deità, che delle naturali forze in questi senomeni impiegate disponevano.

Se finalmente fi rapportavano a guerre di un popolo contro un altro popolo, queste era-Tom.VIII. C no

(a) Vedi la già citata nota giustificativa de fatti ai a un dove fi è pienamente illustrato quello universale fatto.

20

po guerre preparate nel Cielo, agitate da'Numi, sostenute dagli Dei divisi ne due opposti

partiti .

Su queste antiche, e confuse tradizioni i primi Poeti han dovuto innalzare i loro mitologici edifici. Essi han trovata la confusa tradizione de' cangiamenti, e degl'incrementi, che la Religione ha progressivamente subiti. Essi han trovato l'antropomorsizismo col politeismo combinato. Essi han trovata la memoria degli avvenimenti così universali, come particolari, così ssici, come morali teologicamente trassmessa.

Effi han trovate l'esaggerate tradizioni. delle gesta di quegli eroi, che l'impostua se credere nati dal commercio de mortali coglimmortali; e che gl'ignoranza, l'ammirazione, e la riconoscenza avea posteriormente deiscati. Essi hanno ordinariamente trovato anche aicume estere religiose notizie di qualche altro popolo, che o la guerra, o il commercio, o qualche altro accidente ha dovuto, per lo più in questo periodo della società, consusamente introdurvi.

Essi hanno finalmente trovate tutte le patrie religiose tradizioni trasmesse in un linguaggio, ch' essendo quello della nascita, e dell'infanzia della società, doveva avere quell'universale proprietà di esprimere più idee coll'issesso vocabolo; proprietà, che dipende da quell'universale fatto degli Uomini, che prima acquistano le idee, e poi trovan le parole, che

debbono esprimerle, in maniera che col lento progresso di queste nascenti società, moltiplicandosi le idee, non si moltiplicano contemporaneamente le parole, che debbono esprimerle, ma si adattano per lungo tempo più idee alle già adottate parole; donde deriva, che coloro, che engono dopo, ed in un tempo di maggior coltura, possono dare varj sensi aduna istessa antica espressione.

Ecco ciò, che i primi Poeti, de' quali parliamo, han dovuto trovare, ed ecco ciò, che hanno in fatti da per tutto trovato. Che vi hanno essi aggiunto? Tutto ciò, che la poessa prosittando di queste disposizioni, poteva

su questi fondamenti innalzare.

In vece p. e. di dire, che l'occulta forza, che agitava la natura, e spaventava gli uomini su da principio sotto il nome di Uranos, o sia Celo, l'unico oggetto de'voti, e del culto de'primi atterriti mortali, Essodo ci dice: Uranos regnò da principio solo; egli teneva i figli nati da lui, e dalla terra (cioè le particolari potenze, che la natura nel Cielo, e nella terra manisesta) nelle viscere della madre nascosti (cioè esclusi da'divini onori, che gli Uomini non rendevano allora, che a lui solo (a)).

În vece di dire, che dopo qualche tempo gli Uomini a più, e particolari forze del-

<sup>(</sup>a) Vedi la Teogonia di Esiodo v. 154. 158.

la Natura dette Titani, direffero i loro omaggi, e che reffringendo l'idea della prima ed univerfale forza, che avevano chiamata Uranos. o fia Celo, in quella di una potenza, che fi limitava a regolare il terfo degli afiri, il ritorno delle stagioni ec. con nome atro ad esorimere questa più ristretta idea di quella prima. non più intera , me mutilata potenza , Cronos, o Saturne la chiamarono; egli dice, che la terra irrita contro la crudeltà di Celo, che i fuoi figli nel Tartaro teneva nascosti, cercò di vendicarii; ettraffe dalle fue viscere il ferro . ed i metalli, ed una falce tagliente ne coftrufle ; comunicò il gran difegno a' fuoi figli, alla ribellione, ed alla vendetta eccitandoli : e poiche il folo Saturno più degli altri aftuto ebbe il coraggio di accettare il terribile incarico; essa lo nascose, gli consegnò la falce, e l'iftrul dell'uso, che dovea farne ; verso la fera il Cielo sparse sulla terra le tenebre della notte, ed allorche fi dilponeva a ftenderfi fulla fus spola, Saturno con mano ardita mutilo fuo padre, e ben lungi dietro di lui gittò ciò, che gli aveva tagliato (a) .

In vece di dire, che appena diviso il culto in più, e particolari potenze deificate, il numero degli Dei cominciò progressivamente a crescere, è che gli nomini nuove Deità da per gutto discovrirono; egli dice, che niu-

4

<sup>(</sup>a) Efied. Teogonia v. 160, 1825

na goccia del fangue di Celo, sulla terra caduta dopo la fatale mutilazione, su inseconda a che ognuna di esse una diversa Deità genero che le terribili Furie, le Ninse, che sulla terra errano sotto il nome di Melie, e i Giganti armati, ed alla guerra esercitati, dopo qual-

che anno ne nacquero (a) .

In vece di dire, che gli Uomini, dopo aver adorate le potenze filiche della natura . adorarono anche le morali ferze, o ficno le affezioni, e le paffioni, che l'uomo agitano ed affettano; egli dice, che Saturno avendo gittato nelle onde agitate dal mare ciò, che avea reciso a suo padre, questa porzione d'un . corpo immortale galleggio per lungo tempo fulle acque, e dalla schiuma, che se ne formò, una nuova Deità ne nacque, che approdò da principio nell' ifola di Citera, e quindi in Cipro. Da per tutto, ove la bella Dea fi manifeltava, i fiori crescevano sotto i suoi palfi; e questa Des su chiamata Afrodite, o Vewere . . . . L'amore , e il bel Cupido la feguono in tutt'i luoghi, e l'accompagnane nell'assemblea de Numi . Il riso, la gioventù , i galanti detti, le soverchierie d'amore, i piaceri, le carezze, la voluttà formano il fuo appannaggio (b). Con ugual poetica finzione egli fa nascere dalla notte la divorante triflez-

<sup>(</sup>a) Efiodo Teogonia v. 183. 187. (b) Efiodo Teogonia v. 188. 206,

za (a), e l'invidia (b), e da Marte con Venere unito il timore e lo spavento (c) ec.

All' antica tradizione di quella terribile' guerra de' Numi, che senza dubbio da qualche gran catastrose ebbe origine, egli l'altra tradizione dell' ulteriore cangiamento dell'idea del Supremo Effere, e dell'ulteriore eftensione del politeismo vi affociò, e con poetiche finzioni vi aggiunse i congressi tenuti da'figli di Saturno, o sia da' Nuovi Dei contro gli Antichi, il banchetto, nel quale Giove, per accrescere il coraggio de fuoi commilitoni, di nettare l' innebrio, e di ambrofia, la concione da lui tenuta, e varie altre circoftanze di tal natura', che questa guerra accompagnarono, e seguirono (d). In poche parole in tutta questa favola i fulmini, i tremuoti, l'eruzioni de vulcani, le tempeste, le inondazioni, il disordine in tutte le diverse potenze della natura, sono il fondo della verità ; l'interpetrazione data a questo avvenimento, come una guerra tra gli Dei, è l'antica tradizione trasmessa, e tutto il resto non è che associazione e creazione poetica.

L' istesso uso facendo gli stessi Poeti delle antiche memorie di quegl' imponenti fenoment

<sup>(</sup>a) Efiodo Teegonia v. 214. e. de giomi v. 11. 25. (c) Efiodo Poema delle Opere, e de giomi v. 11. 25. (c) Efiodo Teog. v. 316. 315. Vedi anche per le altre pafficin, ed afficioni le note giulificative de fatti al n. 5. (d) Vedi Efiodo Teog. 629, 863.

della natura, che offervati in un tempo, nel quale tutto era creduto opera degli Dei, tutto doveva come tale trasmettersi, essi non dovettero far altro, che ornare, ed arricchire queste antiche tradizioni colle immagini e finzioni della poesia, per formarne le favole della specie di quelle della vittoria di Apollo ful ferpente Pitone : della Valle di Tempe, da Nettuno con un colpo del suo tridente aperta; delle Arpie colle loro incursioni, e sacheggiamenti; degli amori di Giove colte Ninfe, e di tante altre di questa natura, che, non altrimenti di quelle, delle quali si è parlato, la rimota verità già alterata ed alcola, fanno interamente perdere di veduta, e imatrire (a) .

Dell' istessa maniera questi primi Poeti, e gli antichi Tragici nelle antichiffime tradizioni degli nomini, delle famiglie, de' popoli, delle particolati regioni, che l'ira, e la vendetta degli Dei avevano su loro richiamata, immaginarono tutto ciò, che la poesia poteva su questi antichissimi fondamenti di nuovo innalzare, e ciò, che somministrò ad Aristofane i materiali, onde far ridere a spese degli Dei il popolo di Atene (b).

E dell' ifleffa maniera 'Omero full' antica tradizione degli opposti interessi de' Trojani,

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de' fatti al m. 262 (b) Vedi le Note giustificative de' fatti al n. 274

e de Greci, che gli Dei in due opposti partiti divisi sposarono, il suo poema di tanti teologici episodi riempi, la maggior parte de, quali, quanto onorano il Poeta, altrettanto discreditano i Numi (a).

Finalmente per nulla ommettere di ciò . che al nostro argomento interessa, all'esaggerate tradizioni delle gesta di quegli Eroi deificati, che l'ultima colonia de' Numi avean formata, essi non solo vi aggiunsero gli ornamenti, le allegorie, e le finzioni della poefia; ma feguendo quello spirito poetico, che profondamente offervato fi raggira a concretare gli astratti, cioè a formare di una specie intera un individuo immaginario, essi vi associarono tutto ciò, che le tradizioni de' popoli -da loro conosciuti rapportavano delle gesta ugualmente esaggerate di altri Eroi a'loro siemili; ed unendo in questo modo queste diverse esaggerate storie di questi diversi, ma simili Eroi, le particolari istorie ne formarono de' loro particolari Eroi, nelle quali non solo il meravigliofo, ma l'inverifimile, e-l'impof-Sibile in ogni tratto fi ritrova (b). Effi fecero l'istesso uso delle altre estere religiose notizie, che trovarono, alle proprie aggiungendole, e colle patrie loro tradizioni amalgamandole in modo, che dall'istesso fonte, e nell'istesso luogo

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 28. (b) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 29

go sembrasser nate (a). Essi prosittarono finelsmente de diversi sensi, che per causa della povertà dell'antica lingua si potevano dare alle antiche espressioni colle quali le antiche tradizioni si trovarono trasmesse, per dare a atri, che queste contentano, le più strane, e bizzarre alterazioni, che la poetica immaginazione poteva ideare (b).

In poche parole, questi primi Poeti profittando della confusa trad zione, che trovarono de' cangiamenti , e de' progressi, che la religione aveva subiti ; profittando di quella ugualmente confusa memoria de' memorandi avvenimenti così universali, come particoleri, così fifici , come morali , teologicamente traimefla profittando più d' ogni altro dell' antropomorfitismo, che, come si è detto, dovette avere col politeismo una contemporanea origine; profittando dell' esagerate tradizioni delle gesta de · propri Semidei , o fia patri Eroi deificati , e dell' intereffe , che, la nazione vanità vi prendeva ; profittando ugualmente dell' estere religiole notizie, che trovarono, e della facilità d'incorporarle colle proprie; e profittando fi-, nalmente de' foccorfi , che fomministrava alla loro immaginazione la povertà dell'antica lingua, colla quale le patrie religiose tradizioni trovarono trasmesse; servendos, io dico, di

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giufificative de fatti al n. 30. (b) Vedi le Note giufificative de fatti al n. 34.

questi fondamenti, e profittando di queste disposizioni , espressero colle posteriori idee de' politici cangiamenti l'anteriore istoria delle vicende delle religiose opinioni; dettero una genealogia fisica agli Dei, che non erano sufcettibili , che di una metafifica generazione , perchè- tutti nell' umano intelletto erano nati (a); arricchirono di poetiche invenzioni le antiche tradizioni degli antichi avvenimenti già teologicamente trafmeffi; impinguarono l'efagerate tradizioni delle gesta de' loro Semidei colle finzioni della poesia non solo, ma colle ugualmente eligerate tradizioni di altri fimili esteri Eroi deificati, che co' loro confusero; amalgamarono dell' istesso modo le altre esoriche religiose notizie colle proprie, un sol corpo formandone ; dettero a'le ant che espreffioni, colle quali le patrie religiose tradizioni trovarono traimeffe, i più ftrani fenfi , e le più poetiche interpetrazioni ; e fecero in questo. modo fmarrire la traccia di quello culto, e moltiplicarono gli affurdi ed i vizi di quefta già affurda, e viziofa religione I Poeti, che vennero dopo, secondando le loro tracce, e per l'istesso cammino progredendo, maggior appoggio , ed ulteriore estensione dettero al male (b); ed in questo stato di confusione, di

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giustificative de fatti al n. 33. . . . (b) Vedi le Note giustificative de fatti al poc anzi indicato n. 32.

affurdi, e di vizj si dee trovare, come si è in satti da per tutto trovato, il Politeismo, allorchè il popolo è già dalla barbarie uscito. Vediamo dunque le universali relazioni, che questo universale Politeismo deve in questo siato della società universalmente avere cogl'indicati mali. Ma per riuscirvi con quella esattezza, che conviene, bissona sar seguire all'esame già terminato quello, che sarà l'oggetto della seguente appendice:

Singers to a service of the company of the company

- In the privace of particles of the privace of the

way baka da ang signa basi sibili

## CAPO

## Sppendice all' antecedente Capo .

Opo aven esposto la generazione del Poi liteismo, dopo averlo seguito fino a quel punto, nel quale si dee trovare, allorche la società è già della barbarie uscita; è necessario di portere l'ifteffo efeme ful culte , che ha dovuto accompagnare queste religiose idee, & necessario di osservarlo negl' istessi periodi , di seguirlo per gl'isteffi spazi, e di condurlo all istesso termine, per giugnere in questo modo , a vedere il compotto delle opinioni , e delle pratiche , o fia il tutto infieme di quefta Religione, senza l'intera cognizione della quale le ulteriori ricerche , al e quali queste servono di fondamento, non potrebbero effere, che mal fondate, ed imperfette.

Non vi vuol molto a prevedere qual dovette effere il primo culto di quei primi atterriti mortali, che all'ignota forza, della quale fi è parlato, ebbero ricorfo. Semplice ed indeterminato, come l'oggetto al quale era diretto ; arbitrario , e vagante , come il felvaggio, che lo rendeva; dettato dallo spavento, e per conseguenza inopinato, ed interrotto , come le cause , che lo destavano : non poteva avere ne luogo fisso, ne cerimonie flabili ; non poteva avere ne tempi prescrit. C.3 -

Eritti, ne invocazioni uniformi; doveva mancare di facrifici, ed eccedere in preghiere; doveva effer meno apparente, ma più in-

tenfo (a) .

Questa semplicità del primitivo culto analoga alla semplicità delle prime religiose idee, non poteva per altro confervarsi più lungo tempo di quello, che fi confervarono le ideè istesse, alle quali si rapportava. Quando dall' opinione dell'ignora forza si passo alla deificazione di più f rze , di più potenze diffinte : quando vi furono più Dei , e questi furono fimili agli nomini; in poche parole, quando fi dette il primo pusso nel politeismo, e per conleguenza nell'antropomorfitismo, che, come n è veduto, dovette con quello avere una contemporanea origine; il culto dovè necessariamente risentirsi di questo cangiamento delle religiose opinioni ; le sue pratiche dovettere cominciare ad avere quelle determinazioni . e quel-

Riguardo a Pelafgi li rammenti ciò, che da me fi è detto nella prima nota giuftificativa de fatti, al precedente capo appartenenti, per grovare, ch'essi erano adoratori dell'igne-

es jerze .

<sup>(</sup>a) Écco perché l'antichiffina Greca tradisione rappostant da Enotion List. Il. Cap. LII. c'integna, che f'eifeana del culto de Pelafaj, di quefti primi belvaggi abitatori della Grecia, conlitieva nelle preghiere; ed ecco perché la vati Selvaggi pofteriormente conoficiti, i Viaggatori an Joso d'accordo tra Joro, alcuni sifernando, che effi abbiano qualche idea di religione, ed nitri negandolo, polché i primi gli avran forpreti in gualche monnetto di represe, e per conleguenza di preghiere, e gli altri nou avendoli trovati in limili circoftanze, non han potato difcopripie in effi alcun velfigio di religione, e di culto.

46

quelle distinzioni, che avevano i suoi oggettis i suoi esercizi dovettero cominciare ad esfer più frequenti; bisognò procurare il perdono, ed il soccorso degli Dei, come si procurava quello degli uomini; bisognò ricorrere a' doni, ed agli omaggi, bisognò introdurre i sacrificj, e le prostrazioni : ma in tutti questi cangiamenti, in tutte queste introduzioni dowette universalmente risentirsi la influenza delle circostanze, nelle quali si trovavano, e si dovranno fempre necessariamente trovare gli pomini in questo secondo periodo del loro religioso sviluppo. Ancora indipendenti, e vaganti, ancora poveri, e raminghi, meno isolati, più vicini, ma ancora separati, e divisi, non potevano avere nè comunione di riti, nè sacerdozio distinto; non potevano avere ne tempj costrutti, nè fisse are; non potevano avere promiscuità di culto, nè potevano ne loro sacrifici abbandonare la semplicità del lono stato. Nel domestico recinto, o nell'aperta campagna, su poche zolle di terra ammucchiate, fi collocava un rozzo fimulacro, fi faceva una libazione, fi bruciava un fascio di scelte erbe, o di odorofo alloro; e quest' era il facrificio, che ciascheduna famiglia separatamente offeriva a quella deità, che implorava, col ministero del Cape, che ne era nel tempo ifteffo il Padre, ed il Pontefice (a) .

<sup>(</sup>a) Thura not Euphrates, nes miferat India cestum, Nec justant rubri cognitu fila croci

La ragion degli auguri, e degli auspici dove fin da questo tempo prendere origine, e cominciar a fare un' effenzial parte del culto. Abituati gli aomin a spiegare colle teologiche idee i naturali fenomeni, ed offervande nelle diverse parti della natura varj segni, che di varj avvenimenti erano i precursori; vedendo p. e. nell'apparente pallore, o nella ftraordinaria accentione del Sole, o della Luna un presagio costante di un cangiamento nel tempo; vedendo nell'apparizione, o nello sparimento di alcuni uccelli, ne' voli, o ne' canti di alcuni altri &c. fimili predizioni (a), e credendo per conseguenza dagl' istessi già iviluppati principi, che tutto ciò, che nella natura avveniva, era all' uomo diretto, era per l' uomo destinato : spiegarono teologicamente questi fenomeni; li considerarono come il linguaggio, col quale i Numi annunziavano agli

> Ara dabat fumos, herbis contenta Sabinis, Et men exigue laurus adufta foce . Ovid. Faft. Lib. t. 240.

Platone ci conferma in questa idea in due luoghi delle sue Opere nel Lib. Vl. delle Leggi, e neil Epinome; come fa anche Porfirio, che rapporta lu questo oggetto I autorità at anthe Fornto, the rapport in death organo I anorth a di Teofratho. Veggañ il fuo Libro de Abhin. apud I anorth Evang. Lb. L cap. IX.

Le relazion de Viaggiatori, che han vistati i popoli dell'Amenca, ci fan vedere, che ne lurghi, ove gli uomi-

ni vivevano ancora nello fiato, del quale qui fi parla, fi è trovata l'ifteffa fempirentà di'culto.

(a) Vedi Effodo nel fine Poema delle Opere, e de giorni verfo 446. 449. e verfo 484. 488., e Virgilio Georg. Lib.

1. Y. 351. e 301. & fegg. . . . . . . . . . . .

tromini i futuri eventi; ne deduffero la cura; the gli Dei di ciò fi prendevano, per diriger le loro imprese ; e da un errore passando adun altro, ne deduffero il dovere di configliarli prima d'imprenderle . Gli aftri , gli uccelli , il canto de' polli, il fibilo de' ferpenti &c. ,. tutto richiamò la loro attenzione; tutto poteva effere un avviso degli Dei ; tutto era interpetrato come tale dopo l'elito delle cose : e correndo appresso a quell' universale, e cofiante logica dell'ignoranza, di dedurre da ogni particolare fatto una generale regola, l'evento buono, o cattivo, che avea seguito un dato segno, bastò per determinarlo, comepresagio fausto, o funesto in tutte le simili ricorrenze .

Ecco il fondamento, e la remota origine della ragion degli auguri, e degli aufici, ragione universale de' popoli barbari, la quale se deve all'interesse, ca alla frode i suoi progressi, e la sua estendiene, non dec sicuramente, che all'ignoranza, ed all'errore la sua origine, ed il fuo principio. Non vi vuol molto a vedere, che sinche durò l'indicato stato di separazione, questi segni, questi auguri, questi auspici, ed il modo di prenderli, e d'interpetrarli, dovettero esser prenderli, ediversi, come lo erano il culto, ed i riti di eiascheduna famiglia, e che il capo di essa, che n'era il Padre, ed il Pontesse, dovette anche essero l'Augure.

Introdotto il Politeismo, la necessaria,

e pro-

e progreffiva elentione di effo dove produrre una necessaria, e progressiva estensione nel culto . A mitura , che gli oggetti delle speranze, e de timori degli uomini avevano un maggior numero di distributori da riconoscere, era natural cofa, che un maggior numero di pratiche, e di esercizi diffinti dovesse eligere il loro intereffato culto. Ma ficcome nel tempo iftesto, che il numero degli Dei fi moltiplicava, lo stato degli uomini andava ricevendo quelle modificazioni , andava percorrendo quegii spazi, per gli quali dallo stato della felfivi , e quati intentibili alia civile fervità (a); così era ugualmente necessario, che il culto i che dovea da una parte ricevere progreffive alterazioni dalla progreffiva moltipicazione degli Dei, ne dovesse altresi ricevere dall'alera parte dal progressivo sviluppo della for kietà .

in questo costante, ed universal ordine di cose, la comunicazione de privati riti dovè esser la prima modificazione, che il culto dovè ricevere del primo nodo sociale, che fi formò.

Quando comincio ad efferei un' unione,

194. 1- 1810, 199 ai

<sup>(</sup>a) In intendo per civile fervisi quello stato, nel quasle la forza pubblica, ciole la forza della legge, ha trunciato i tutte le forze malivitue ; e quello è il vero flavo, nela quale, si può dara, che la foresta è granta al permane della for fettippo.

un Senato da' Padri di quefte avvicinate, già ingrandite famiglie composto; quando comincio ad effervi un Re; un Capo, che pre-Jedeva a quelto Senato; e conduceva i Padri co' loro aderenti alla guerra; quando in queflo Senato bisogno conventre per alcuni affari. che la comune falvezza riguardavano (a), come fir ciò in mezzo alle religiole opinioni di quelli uomini ; in mezzo alla comune credenza; che tutto immediatamente dagli Dei 6 operaffe fenza unitamente implorare la loro assistenza, senza unitamente indagare il loro volero? Bisognò dunque innalvare il sagro recinto; biloguo coltruire la pubblica ara; bifognò da' parti colari riti de' Padri formare il pubblico rito ; bifegro tonvenire de facrifici ; che fi dovevano offriie, e de modi , co quali dovevano effere offerti; bilogno finalmente cominciare a fillare la comune ragione degli auguri, e cegli auspici, e bisognò dedurla dal comporre, e concidiare insieme le particolari, go ereditatie offervezioni de Padri su' diverti fegni , co quali gli Dei annunziar solevago nelle loro femiglie il loro volere, ed i futuci eventi delle cole (6) .

<sup>(</sup>a) Veggali fu questo stato della locietà ciò, che da me f. è derro nel Capo XXV. del III. Libro a p. 100. del quar-

the current cape AAV, are the Lurro a p. 100 det quarter vehime di quell' Opera.

the cuelto farto un verfale non tsfuggl agli fguardi pre condidi Platone. Nel terzo Libro felle leggi, egli dice, che la comunicazione de privati siti accompagno il principio d la focietà .

In questo primo principio del pubblico culto era natural cosa, che i Padri, ch'erano i soli Sacerdoti, ed i soli Auguri nelle loro famiglie, seguitassera ad esserbo nella Città, e che il Re, ch'era il Capo di questi Padri nel Senato, e nella guerra, lo sosse anche ne sacrifici, e negli auguri;

Patres Sacra, magistratusque feli peragunte, incuntoque.

Sacra Patres sufadiunto, Sacrorum omnium potestas sub regibus esto (a). Rex idem & Regi Turno gratissimus augur (b).

Introdotto il pubblico culto, il numero idegli Dei, che in ogni giorno s' ingrandiva; la moltiplicità de' facrific), che doveva estendersi a misura, che si moltiplicavan gli Dei; e le occasioni da ricorrevri; finalmente la frequenza delle guerre, e le intestine collisioni, che dovevano essere continue in queste indecati Città, ove la privata indipendenza de' Padri si conservava aneora in quast tutta la sua arateriore estensione (c), obbligarono ben presto questi Padri a dismettersi dal promiscuo ministrato del padri a dismettersi dal promiscuo ministrato del promiscuo del promiscuo ministrato del promiscuo ministrato del promiscuo ministrato del promiscuo del promiscuo ministrato del promiscuo ministrato del promiscuo ministrato del promiscuo ministrato del promiscuo del promisco del promiscuo del

Lune di quest Opera.

(c) Vedi quanto da me su ciò si è detto nel più volte citato capo XXXV. ad III. Libro a p. 2000. del IV. volume:

<sup>(</sup>a) Lex Regia.

(b) Virgii. Encid. Lib.IX. Voggali anche Dionigi d'A.

licamallo Antiq. Rom. Lib.II., e ciò che da me fi è dette nel

citato Capo XXXV. del III. Libro a pag. 100, del IV. Vo
lume di quell' Opera.

stero del culto, ed a scegliere dal loro inestocorpo un certo numero d'individui, per consegrarli unicamente alle sagre sunzioni. Il Sacerdozio sormò dunque un ordine distinto, che apparteneva a quello de patrizi per origine, è parentela; ed al loro Capo o Re per la qualità, che questi aveva, è che universalmente conservò di Capo o Re de Sacrisicatori, è di supremo regolatore delle sagre

cole (a).

Istituito l'ordine de Sacerdoti, depositato il sagro ministero in un corpo potente per la sua condizione, e venerando per la sua incumbenza, il pubblico culto dove necessariamente prosperare in circostanze si savorevoli. I tempo dovettero divenire più angusti, gli altari si dovettero moltiplicare, i sagrifici dovettero divenire più esimp, e più frequenti. Varie seste commemorative di antichi, o recenti bensio ottenuti, dovettero sin quest'epoca essere istituite. Tutto ciò, che poteva alimentare il culto ne'devoti montali, tutto ciò, che poteva accrescere la loro riconoscenza, o il loro timere per gli Dei, non doveva sicuramente es-

<sup>(</sup>a) Vedi le Note giultificative de fatti al precedente capo appartenenti al n. 25., dove si è provato colle issorie di vari popeli questo fatto. Qui aggiugneremo, che negl' solani dell'Emissero Australe recentemente comosciuti si è anche trovato il facerdozio universalmente composto da individui dell'ecopo de patrizi) e si è trovato, che i Re di questi Eroici governi sono i capi del saccidozio come primi sacrificatori. Neggasi il terao viaggio del Capitan Cook.

fere trescurato (a). Il linguaggio, col quale gli uomini parlar dovevano a' Numi, sull'istesse D 3

(a) Tutte le feste più autiche de popoli c'indicano in serio queste commenorazioni. Le autichissime feste, che si celebravano fulla montagna dell'isla di Sanotratia: quelle abe si celebravano degli Arcasi full Monte Licco. el antichissime feste que dell'isla di Sanotratia: quelle abe si celebravano degli Arcasi full Monte Licco. el antichis che si celebravano in ogni none anni in Delfin per la vittoria d'Apollo full serpente Pittene; quella che s'chiamava in Roma-lepati signime, e della quale parla Biomosi di Aligama-fo, e l'uturaco; quelle, che da immenorabile tempo si celebravano nel siappone, e nelle Coste di Maisbar; e quelle, che si trovano nelle varie Nazioni dell'America, e che si frono oggi diervate nell' sigli e recentemente soverte del mase del Sad, non indicavano, e nen indicano altro, che quelle commenorazioni. Seldemo ha provato, che i Persiana cha-mavano memirisi le attiche loro feste. Coloro che conoscono con contrati dell'America, che quelle dell'accommenda del si contrati dell'accommenda del si contrati dell'accommenda del si contrati dell'accommenda del si contrati dell'accommenda del si contrationo dell'accommenda dell'accommenda del si contrationo dell'accommenda dell'accommenda del si contrationo dell'accommenda dell'acco

In tutre quelle felle, ed în tutr! milleri, che, come vedremo da qui à poco, da qieste feste nacquero, se il, îne prefenta lo spettacolo del giubilo, e della contenterza, si vede costantemente quella precedura dal tinone; e dalla mellizia. In molte di este si vegono delle inghe, del pianti, delgemitt, degli util; del diguni, delle vegle di ceriponia; si siltre delle ricerche di alcune deità, o, sa di silcine potenza riche delicace; come il 300e; sa Luna ecc, che raunmenavano la loro occultazione ne silci disordini im altre si veggono prefentare ghiande, radici, selvagge cepe, o secontrutti: in poche parole tutto ciò, che juto rampientare il possaggio dal terrore, o dalla misferia, a alla siquezza; o all'

abbon lanza.

Nelle Apollonie, che fi celebrivano a Sicone, fi cercava de fette Giovani, e da fette Vergini, Aprilo, è Diana, cioè il Sole, e la Luna, per indicate la loro occultazione in qualche caraftorie. Per una finule ragino e fi cercava in Egitto Oliride piangendo; e fi celebrava in Delfo I arrivo di Apollo, e di Siri ja morte, e di l'insalcumento d'Adouis, il quale come fi fiu, non altrimenti dell' Ofiride degli Egizi; e dell' Apollo de Circel, e ra il Sole de Siri. piano; dall'ifieffo Ordine diretto, dovette acquiftare quella dignità, e quei caratteri, che prima non aveva. Gl'inni e i cantici, foggiati da Sacerdoti, dovettero effer più maefloli, e più imponenti di quelli, che anteriormente estan cantati da padri colle loro famiglie; le loro enfatiche efpressioni dovettero straordinariamente alterare, ed efagerare i fatti, che indicavano; i loro ricercati vocaboli per distinatamente di comune linguaggio dovettero ben pre-

Una commemorazione simile si celebrava in ogni anno fagli Americani della Florida, e dagli Americani della Florida, e dagli Americani della Florida, e dagli Ampichi, del Caratibi dell' i fola di 5. Domingo, da Popoli del Jerit e dagli abitanti dell' tible Méritane nel tempo delle fasi della Luna. Atenso parla di un antico ballo che si chiamava incendio del Mendo Bespa timoporei, Arten. Lib. XIV. Cap. VII. Vesti Mentico lib. 1. Plutatco de Islae di Osride ; Luciano de Dea Syria 5. 55. Cerimonia Refigio ET. VII., I storia generale de viaggi, 7. XII., Conquitta del Però T.r., Lasficcan Costumi de Selvaggi, T. I., Lettere esficant T. xvii. -

Le phanas et conne di quercia, le erhe felvagge, le radici alconti futti que alcuni lagnimi dignimi yagles, clevaggi abbigianenti que della mentioni della miertire mi seria dei felvaggio fino degli monitationi della meritire dei felvaggio fino degli monitationi della meritire dei contra della focietti, formavario tradici aggicchira y de benefici della focietti, formavario della mantici dei tri delle feffe di Cerrer, e della fina delle finguinti dei tri della feffe di Cerrer, e della fina delle finguinti dei Perinai, e dei Giaponeni, prefio i quali aneno raggi continui vigore. Diodero Sicolo, tib. v., Donalio d'Alicam. Ilina, esp. 18. e lli, 11. esp. 8. La V. orazione dell' imperano dell'imperano dell'amperano dell'amperano S. Agolino de Cerre. Dei 1. 7. e 20. Cit. 20. Varone prefio S. Agolino de Cerre. Dei 1. 7. e 20. Cit. 20. etgis. lui, 11. p. 11. de 1fate, & Opride, Kempfer. lib. 3- esp. 6.

Nelle feste muziali della Grecia un Fanciullo coronato di pune, e di tami di quercia portava irrimano un crivello piece fio di pani pronunciando queste parole: espera sexes, pepra partero, Ho fuggito il male, ed ha trevata il meglio. Vecta lindicia e buitai in queste veci a.

/

prefto renderli ofcuri, ed arcani (a). Il miftero finalmente si atto a richiamare la venerazione de' mortali, dove venire in foccorfo di tutti questi altri mezzi, ugualmente impiegara ad estenderla. Nelle celebrazioni de' più augufli riti delle grandi folennità, che le indicate commemorazioni riguardavano, i foli patrizi dovettero effervi ammelli ; il rello del popolo formato dalla clientela e dalla fervita, dell' aittëriore stato di famiglia (b), dove esserae esclufo : l' inacceffibilità aumentando la veneraziome degli efeluft, doveva nel tempo istello estendere quella degli am neffi, ed il religioso culto veniva in questo modo a guadagnare ugualmente nell'opinione di tutti gli ordini della Città . Ecco ciò, che doveva avvenire, e' che in fatti è universalmente avvenuto ; ed ecco ciò, che preffo tutti i popoli dette la prima prigine a' loro misteri (c) . Star

3

上 等山田 田田 山田

.... ac.

さん だのの湯

<sup>(</sup>a) Cook, Korfter, e gli altri loro comptgni, che we-vano fatti molti progretti nella lingua de l'aitani, e di wai aitri Ilolani delli anistero Aufrale; e, che comprendevano ben dimo; il loro linguaggio familiate, non pottetre «mat comprendere il loro linguaggio facto. Vedi Renaldo Forther pel fito viaggio l'arte IV. Cap. X. (b) Vedi ciò, che, da me fi è su di ciò detto, pell' ma-dicato Capo xxxv. del 3, lib. a pi 100, del IV. Volume di autol'orea.

quell opera .

<sup>(</sup>c). Il Capitan Coole, che nel Sionterzo viaggio fi tro-vo prefente alle celebrazioni di alcune fette di vari populi dell'ifole del mare del Sul, dice, che i toft Capi, o Parte-ai coi Sacerdoti, e, col dee potevano partecipare a più fillen ni riti di esse, e che il resto del popolo non vi era ainmesse. La descrizione, che ci dà di queste seste, non ci permette di subitare, che sien dell'istessa natura delle sesse commemojative delle quali fi è parlato, e che fi fon trevate preffo tut-

Stabilita, e fortificata da tante cause le religiosa dipendenza de mortali, i suoi progressi eran necessarj, la sua estensione doveva essere immensa. L'ambizione dove hen presto discoprire l'istrumento onnipotente, che poteva adoprare pe'suoi disegni. Il Capo della città vide, che pen sar acco, liere, e rispetare le sue l'eggi, bilognava, che le sacesse crea dere discese da Cielo, dettate da una Deità, sostenute dal Nume, che presedeva all'oggetto, al quale si raggirava la disposizion della legge; che per renderne detestabili à violato-

ef i gopoli della rimota autichità. Che fi combinà ciò coll' annichifima Greca trad zinne rapportata da Strabone, la qua en integrava, che i Dascili literati, a Carteri, i Cabiti en ingazza, che i Dascili literati, a Carteri, i Cabiti anni annica con controlla della controlla di controlla d

Vedi Strabene I lik X., e la tradizione de Tebani raportata da Pianinia on i Chiri in Boto. Cap. XXV., Sene-er Fpficha XCV., dove ci parla di ojecta difunzione ta i più augufii riti, chi cano i feertii ne miferii, e quelli ci serano pubblici, et a quali il popele cra a parte ; e Meurs, Pleufin. Vegganfi finalmente le indicate relization de viaggi

del Capitan Cook .

ri, bifoguava farli considerare, como facrileghi; che per punirli, bisognava immolarli alla Deità, che avevano offcia, e che bisognava spiacare (a).

Il Sacerdozio vide , che per estendere il fuo potere, bistgnava moltiplicare le pratiche del culto; bisognava inculcare l'espiszioni, che col suo mezzo si doveano praticare (b); bilognava più d'ogni altro aggiugnere a' convenuti fegni, che componevano la ragion degli auguri, e deg li auspici, altri mezzi, ed saltri indizj de quali poteffe a fun talento disporre (e) . Il Duce vide , che per animare i fol-

(a) Ogni delitto pubblico si se credere un delitto rest-gioso, si se consulerare come un offesa recata a quella desgone. It is consuct and come union tested a constitution of a check determined to the consumer of the consumer ve ivi prodotte vengeno eggi contermate dalle relazioni del Capitan Cook, il quale ha frovato l'iffesto uso d'immelare sign Dei i delinquenti prello i popoli , che abitano l'Itole della focetà, come fi può vedere nella refazione de inqui viaggi, ed in quella di Renaldo Forfier Parte IV. Cap. X.

(h) Noi leggamo in Arianto contre saire solida de la (h) Poli leggamo in Pluraco, che Orien acquillo usa grande influenza coll'iltrure nuove religiole pratiche, e cal printiera de la printie

spendono persetramente al periodo della Società, del quale parliamo, ed è notiffimo il incisacedezio. (c) Tali turono gli arassici, e gli oracoli, che dovun-que vi è fiato, o vi è Politeismo, si son trovati, e si smovano, e che il Capitan Cock ha ritrivati in quei popoli, che la Natura pare, che abbia gittati nell'immenfo mare del Sud' sopra Ifole da (pazi immenii dat cont nente feparate. I Tais ami, e gli altri ifolani delle ifole della Società hanno anche I loro Oracoli , che fi prendono dai bacerdote ne' Morai , ine

foldati alla guerra, bilognava farla per ordine degli Det, intimarla con facto rito in noine de Numi, far nafcere dall' efectazione del Ciclo l'odio pel popolo, che si andava a combattere (a) , a dall' evocazione degli Dei , che ne proteggevano la Città, la stourezza di espugnarla (6). Il Magistrato vide, che per far valere i suoi decreti, bisognava abbandonare a religiosi esperimenti le pruove delle accuse; che bifognava far dipendere dal gindizio degli Dei quello degli nomini (1); che, per diminuire i' mali delle private guerre, per far raffreddore fodio , e la vendetta ma gli offesi, per dar luogo alle composizioni, bilognava estendere la fantità degli asili, ed introdurre le tregue religiose; vide in poche parole, che nella debolezza della forza pub-

agrogando a baffe voce l'Etona o Deltà, che in quel tale sungo, fi crede, che fi ritrovi. Il Nime rifonde a voce upnate para i, in medo, che rumo, foro del Sacerdore, può fentime la rifugita. Il Sacerdore poi preferitice l'oracolo, che a dall'itiono ricevito: e lo comunica agli etitanti. Veggali a relazione de visugii del Capitan Cook; e Renaldo Rottler pel fivo cirato Vaggio parte IV. cap. X.

knobro, i qualit, facrificantio une vittina, pregivanti gli per che facellero cardere fin fino capo tutti in anti, che to-facellero la companio une vittina, pregivanti gli per che facellero sadere fin fino capo tutti in alti, che to-facellero la companio une vittina, pregivanti gli per che facellero sadere fin fino capo tutti in alti, che to-facellero sadere fin fino capo tutti in alti, che to-facellero sadere fin fino capo tutti in alti, che to-facellero sadere fin fino capo tutti in del Cielo sa di lora pionabalie. Predito il b. 11s.

(b) Vetti cò che su questio noggetto i è detto nelle not te giutificative de fatti all'antecedente capo appartenenti af n. 20.

n. 20.

<sup>. (</sup>c) Vedi il capo x1. del 3. libro di quest' Opera, dove", ho parlato de giudizi di Dio de tempi barbart.

blita, bisognava profittare de foccorii, che si potevano ricevere dal potere teocratico (a) Tutte queste speculazioni dovettero arricchire d'infinite novità il culto, d'infinite cerimonie il rituale, e d'infiniti errori la moltitudire.

Una pratica quanto universale, altrettanto turpe, e funesta per l' Umanità, dove dopo qualche tempo prendere origine dall' indicato stato delle cose. Abituati gli uomini a vedere full'are de' Numi il fangue, e le ceneri de sacrileghi rei, non dovevano dare, che un piccioliffino paffo nell'errore , per credere, che gli Dei, che si placavano con un simile facrificio, avrebbero anche più volentieri accettato quello di un innocente. Ne' grandi rifchi, o ne' fommi intereffi, più importante era il perdono, o il soccorso de Numi ; più preziosa si giudicò, the dovesse elferne l'offerta; ed il Sacerdozio, pel quale più gli effetti dell'umana superstizione divenivano illimitati, più vigorofo si rendeva il fuo impero, dovette favorire queste abbominazioni, dove fovente prescriverle in nome degli Dei . Presso alcuni popoli si preseri il prigioniero al cittadino; presso altri s'ebbe picorso a' fanciulli , a' giovanetti , o alle ver-

<sup>(</sup>a) Vedi il tante volte citato sepa XXXV. dell'iftele

gini ; e presso altri i figli, e le figlie de' Re steffi non ne furono elenti (a).

A questi prodigiosi progressi dell'umana superstizione non mancava, che l'ultimo eccesso da aggiugnersi . Bisagnava veder l' noma prostrato innanzi all' ara d' un altro uomo; bifognava condurlo ad offrir vittime, e a diriger voti al suo simile. La deificazione degli Eroi figli degli Dei, operata, come si è veduto, dal Sacerdozio, diede quest'altro oggetto al culto, e sottopole a questo nuovo av-

(a) Gli Sciti, i popoli della Tauride, i Galli, i Lufi-tani preferirono i prigionieri a cittadini, e la voce hofia de

tani preferirono i prigionieri a cittadini, e la voce hostia de'
Latini sembra derivata da hostis, cioè dall'inimico, che s'
immolava. (Ered. lib. V. cap. Ll., Diod. Sic. lib. 3, Lucano Phars. lib. 4. e V., Strab. lib. 6.).

I Moabiti, gli Ammoniti, i Cartaginesi, i popoli dell'
Acaia, gli abitanti di Tenusa, i popoli della Florida, che
son vicini alla Virginia, i Messicani, e molti altri popoli
dell'America, e gl'Isolani, de' quali parla il padre de Hald,
sacrificavano i fanciulli, i giovanetti, o le vergini. (Vedi il
cap. X. del Levitico. Pansania, Diodoro di Sicilia lib. X.
Plutarco nel trattato della superstizione, Gemello Carrevi
T, VI., e la Relazione del Signor le Moine de Morgues).
Strabone, Tacito, Dionisso d'Alicarnasso, Porsirio, Maetobio, S. Atanasso, Procopio, e le relazioni de viaggiatora

etobio, S. Atanafio, Procopio, e le relazioni de viaggiatora

mostrano l'universalità di queste abominazioni sulla terra, (Vedi Strab. Geog. lib. I., Tacit. in Agrip. cap. II., Macrob. Satur. lib. I. cap. X., e lib. V. c. XIX., S. Atabasio Orat. contra gentes, Procopio, dove parla dell'ingressio de Franchi in Italia, e Fleuri nell'istoria Ecclesiatica dell' VIII. fecolo, dove ci fa vedere questi facrifici ancota in ufo nell'indicato fecolo presso i Frigiani.
Finalmente per quel che si è detto su' figli, e le figlio

de Re, è noto il facrificio di Aristodemo, che immerle colle fue proprie mani il coltello facro nel cuore della fua figlia per falvare Messene; è noto quello delle figlie di Nerele dall' Oracelo prescritto, ed è noto quello d'Ifigenia figlia di Agamennone, prescritto da Calcante in nome degli Doi.

wilimento la degradata Umanità. I fepoleri fi convertirono in tempi, le tombe furono canigiate in are, ed in qualche luogo fi giunfe fino ad onorare colle umane vittime questo

mortali Deira (a).

Verfo quest'epoca istella que riferbati riti, che nelle grandi feste commemorative . delle quali fi è parlato , da' patrizi esclusivamente si celebravano, acquistarono quella forma, che ha quindi caratterizzati i misteri di tutt'i popoli. Istituiti, come s è veduto helle prime eroiche età despopoli, non è meraviglia, che le claffi dominate della nascente focietà, composte dalla clientela, e. dalla fervità dell'anteriore stato di famiglia , che dovevano in quel tempo effer nel maffimo avvilimento, e depressione, ne tollerassero in pace l'esclusione, e con timida venerazione vi vedeffero ammesti i soli Patrizi , come quelli, che avevano presso di loro una illimitata autorità che avevano di recente abbandonato il promifcuo ministero del culto, e da' quali immediatamente si emanava il Sacerdozio. Ma quando col progresso di queste eroil che società si diminuì per gradi l'ignominiofa differenza; quando gli ordini inferiori della città cominciarono, e pel loro numero, è per l'ardire di qualche foro individuo . ad

<sup>(</sup>a) E' nota l'umane vittima, che gli abitanti di Pella immolavano a Peleo, e quella, che s'immolavana ogni anso a Dismede nell'isola di Cigro. Perfisio de Abst. L. II.

acquistare qualche grado di considerazione che prima non avevano; quando bifoguò co-minciare a nascondere l'obbrobriola disuguaglianza, col diminuirne le apparenze, la parte più preziosa del culto dovè necessariamente risentirsi de politici riguardi, che richiedeva quell'importante oggetto. Ammetter tutti gl' individui a questi arcani riti, era l'istesso , che distruggerne la venerazione ; seguitare ad escluderne gli ordini inferiori della società. era una distinzione, che il nuovo stato delle cole non poteva più tollerare . Bisognò dunque modificare l'inaccessibilità, senza distruggerla. Bisognò concedere a tutti gli Ordini l'acceffibilità, lenza concederla a tutt'i loro individui. fi rifecto, che il popolo conceputo aveva per que le arcane celebrazioni, permile a coloro, che fi trovavano nell'attuale efercizio della lagra prerogativa, di non ammetter tra gli aspiranti di tutti gli ordini, se non quei i che da effi fi farebbero giulicati degni di quella diffinzione . Il mezzo era unico; e le circostanze l'indicarono con tanta evidenza, che non dee recar meraviglia, fe fu ugualmente da tutt' i popoli ritrovato. S' întroduffe dunque da per tutto l'in ziazione e da per tutto fi vieto agl'iniziati di divulgare i milleri, che vedevano, o praticavano Niun segreto si nascondeva, nè poteva nasconderfi nelle loro celebrazioni (a); ma l'indi-

<sup>(</sup>a) Balla riffettere al poc'anzi indicato periodo . de

vulgabilità, e la difficile inigiagione per tutto altro motivo prescritte, dovevano ben presto far credere, che vi fuffe. Dopo qualche tempo fi credette in fatti , che que' riti , e quelle cerimonie conteneffero qualche gran secreto, e con quetta prevenzione non fu difficile il trovarlo. I più perspicaci adepti seceso del+ le congetture, e le loro congetture divennero quindi il grande arcano:

Ecco come furono ilituiti i mifteri di tutti i popoli, su'quali tanto si è pensato, e 6 è feritto, e tanta varietà di opinioni vi è stata, perchè non si è voluto indagare l'unit versale, ed eterno corso delle umane cose (a) . Da tutto ciò, che fi è detto, fi può vedere in quale ttato debha trovarli il culto di questi popoli, allorche saran già dalla barbacio usciti. Se se ne eccettuano gli umani faerifici, ed alcune di quelle pratiche, che per supplire al difetto della forza pubblica, furono unicamente introdotte, e che fi anderan man mano dismettendo a misura, che questa fi avvicinerà alla fua integrità, in tutto il rimanente un' estentione maggiore prodotta dal tem-

co fi è detto .

6.3

quale s' introdustero, per convincersi di questa verità. Uomiquate s'infrontince, per constituent at que la certa. Comi-na poco meno che felvaggi, potevano effi effer depofitari di qualche unoto princujo, di qualche unoto averità potevano, effi prender ratta cura, per occultarla, e trafimentella fotto finaboli, e cerimonie si ricercate!

(a) Da qui a poco, che avremo mova occasione da ri-tomare a questi oggetto, si estaderis meglio la ventà di quan-

tempo, e dalle accidentali circoftanze, fara ? unica differenza, che fi troverà nel culto di questi popoli giunti a questo periodo della socierà. Numeron riti pubblici ed arcani, immensi facrifici , continue religiote pratiche, frequenti espiazioni , auspici , auguri , aruspicj, oravoli, tempj più ricchi, are più numerofe, fimulacri più perfetti, feste più auguste, e più frequenti, facerdozio più numerolo, misteri con maggior lolennità, e con più arcano celebrati, qualche nuovo rito da' vicini adote tato, formeranno lo stato del culto in questo stato della focietà.

Premeffi questi esami, le universali relagioni , che questo universale Politeismo , da quelle opinioni, e da quefte pratrebe composto, deve universalmente avere in quelto stato della società cogl' indicati beni, e cogi' indicata mali, fi manifesteranno a' nottri fquardi kaze ofenrità e fenza incertezza :

The process of the second of the second second second or office BUTTER TO BEAT BEY TENED TO THE TENED OF THE PERSON OF THE 

Salaman Jana was the same of all and are and an in the same

Energy Comments

## CAPO VI.

Delle universati relazioni del politeismo cogli indicati beni, e cogli indicati mali.

SE in una società già uscita dalla barbarie. la Religione ammette la pluralità degli Dei , vi faranno allora tre Religioni nello Stato. Vi farà quella della moltitudine, vi farà quella, del governo, vi farà quella de' fapienti . La Religione della moltitudine comprenderà la teologia, originata dall'universale sviluppo delle politeistiche opinioni , combinato colle particolari circoftanze fisiche e morali, che precedettero, ed accompagnarono la nascita, e l'infanzia di quella società, ed alterata, ornata, ed arricchita quindi dalla immaginazione de Poeti, che, come si è veduto, sono i primi teologi delle nazioni, e comprenderà i religiofi doveri, che da quello teologico sistema dipendono. La Religione del governo riguarderà gli auguri, gli auspici, gli oracoli, le feste, i sacrifici, i riti, e i diversi modi so-Jenni, co' quali fi consulteranno, fi onoreranno, o si placheranno le Deità adorate. La Religione de' sapienti sarà una correzione della volgare Religione (a).

Tom.VIII.

Ξ.

Que-

(a) Varrone distingue queste tre Religioni co nomi di purdina, cioè favelofa, modistina, cioè civile, e que ma cioè fi-

Questo popolo avrà una teogonia, e quefla teogonia farà neceffarlamente ripiena delle antropomorfitiche idee , colle quali , sulle antiche tradizioni lavorando l'immaginazione de' Poeti, fi troverà trasmessa, e sviluppata l'istoria della generazione di questi Dei, e delle loro relazioni di superiorità e di dipendenza di forza e di debolezza, d'odio e di amicizia, di gelofia e d'amore, di patrocinio e di vendetta, di fedeltà e d'incottanza, di stupri, di ratti, d'incesti, di frodi, di tradimenti, di ribellioni, di guerre, di alleanze, di sconfitte, di trionfi (a). La virtà, il vizio, ed it delitto avranno egualmente luogo nell' iftoria degli Dei, che in quella degli uomini; ed il cieco politeilla non potrà fare a meno d'ima maginare fimili a lui le Dertà, che adora. In mezzo a queste favole la Religione promettera un'altra vita, e parlere de premi de buoni; e delle pene de malvagi. Ma come sperare in un fiffatto fiffema teologico , che le idee del bene, e del male religiolo corrispondano perfere

buuntur, que non modo in hommem, sedetiam in contemptis-finum hominem cattere non possunt. Varr. azud S. August. de Civis. Dei, Vedi anche Gie. de Nas. Dor.

feitamente colle idee del vero bene, e del ver ro male morale, e civile? Queña Religione dunque avrà dove più, e dove meno alcune relazioni cogl'indicati beni; ma avrà anche dove più, e dove meno altre più numerofe; più effefe, e più indelebili relazioni col pria mo degl'indicati mali.

Se tra l'immenso numero degli Dei, che il politeismo compongono, vi faranno, come fi è veduto, delle Deirà, che alle passioni prefiedono, che delle passioni dispongono, che sono ugualmente invocate per allontanarle, e per ispirarle, a che porrà giovare il dogma dell'altra vita; per trenare queste passioni, per prevenirne gli effetti? Ciò, ch'è creduto l'opera d'un Dio, può mai effere ereduto imi putabile per l'uomo? Non vediamo noi in fatti presso gli antichi Tragici accusati di continuo gli Dei pe' disordini de' mortali (a).

Se in questo assurdo sistema di Religione i vizj stessi, ecome si è anche veduto, sono stotto la protezione di alcune Deità, come sperare, che le religiose minacce allontanino gli tomini da quei vizj, che si credono nel Ciclo protetti? Il pio ladro invocando il Dio Caridota presso il Samj, il Dio Ermete in Grecia, e la Dea Laverna in Roma, poreva egli temere le siture penerdi n'altra vita per un'

<sup>(</sup>a) Vedi le note giustificative de fatti al capo IV. ap-

azione, che commetteva fotto il patrocinio di

una Deità (a)?

Se in mezzo alle antropomorfitiche idee nate infieme col politeismo, con quello estefe. e da' Poeti fino all' ultimo grado prodotte, la dottrina dell'efoiazioni tanto inculcata dal Sacerdozio, e così lufinghiera per l'uomo, deve avet fatti presso la moltitudine i più considerabili progressi, a che gioverà la religiosa fanzione , quando l' espiatorie pratiche n' eluderanno gli effetti? Allorche L'orgoglioso morsale, dice Omero ; è caduto infelicemente nel delitto, non sa egli, che gli Dei fi fan placare dagl' incensi, dalle pregbiere, e dalle vittime (b)? Su questo quanto pernicioso, altrettanto necesfario errore del politeismo, una lavanda nell' acqua del fiume, o del mare, purgherà l'omicidio in un luogo (c), in un altro bisognerà lavarfi le mani nel fangue della vittima (d) : in un altro un mostro carico di delitti non avrà, che a porre in una bilancia una quanrick

(a) Vedi le note giustificative de fatti al capo IV. ap-

partenenti al h. 13 de lib. IX. v. 495.

(b) Omero lliade lib. IX. v. 495.

(c) Prelo i Greci, i Trojani, e varj altri popoli dell'antichià. Vedi Atence lib. II. capo VI. dove paria del mèdo, col quale Achille fi efipia dell'omietido di Strambelo Re de Lelegi. Virgilio Eneid. lib. II. ed. Ovidio Fast. lib. II. (d) Così Apollonio sa espiare Gastone, e Medea da Cir-

ce per l'affaffinio commello nella persona d' Absirte fratelle di Medea. Vedi Apoll. Argonaut. lib. IV., dove descrive tutr' i riti di quell' cipiazione, alla quale fuccede un banchetto, che indicava il termine de rimorfi. Veggafi anche per quell'oggetto Apollodoro lib. IL cap. V. e Diodoro lib. I 🕸

tità di obblazioni equivalenti al pefo del fuo corpo, per placare gli Dei (a); ed in un ale ero finalmente il marito vendera la moglic, il padre venderà i figli, e gli Dei faran foddisfatti , purche la decima ne fia con fedeltà rimessa al Pontefice (b). Nella coltura della secietà i filosofi fi rideranno, è vero, di questi errori; ma la moltitudine li conferverà non oftante con religiosa oftinazione; ed ognuno sa, che ne' bei giorni della Grecia, e di Roma non lasciarono di formare una parte essenziale della pubblica Religione. Alle moltiplici relazioni dunque, che in quest' istesso stato della focietà il politeismo ha, e deve avere col primo degl' indicati mali, fi uniranno anche quelle, che ha, e deve avere col fecondo .

Da queste rificsioni, che riguardano più da vicino la religione della molitiudine, pafando a quelle, che riguardano la religione del governo, noi troveremo le particolari relazioni del politeismo colla terza serie de mali, de' quali si è parlato.

Queta religione del governo, che, come fi è detto, non riguarda, che feste, facrifici, e riti, che auguri, auspici, ed oracoli, e modi solenni di onorare, placare, e consulta-

<sup>(</sup>a) A Tinagogo, nazione popolata, e ricca. Vedi la celazione di Pinto nell' fiforia agnorale de viaggi T. IX.

(b) Nel Regno di Congo, d'Angola, e di Matambola, Vedi le Relazioni d'Ogiby, di Bigaletta, e di Pilgrimage di Pricabare.

re le Deità adorate; questa religione del governo, che dev'effere incatenata colla religiome della moltitudine, e che per conseguenza
dee nelle sue pratiche risentissi di tutt' i principi, e di tutti gli errori di quella; questa
religione del governo, so dico, potrebbe, come tale, non avere varie intrinseche relazioni cogli avanzi di quelle anteriori pratiche,
che le circostanze politiche della società potevano rendere necessarie, o utili in qualche
modo per lo stato di barbarie, nel quale nacquero, ma che si rendono perniciose subito,
che le stesse circostanze più non esistono, subito che si è già pervenuto allo stato civile.

Se in un popolo politeista in fatti, e nello stato della società, del quale parliamo, gli
assi, le tregue religiose, le immunità sacre non
si sosterranno più per un fine politico, si conserveranno nulla di meno per un riguardo religioso. Come non credere in fatti un piacolo
l'estrarre del luogo sacro, o dal tempio il delinquente, che vi si trova, in una religione,
nella quale l'attributo della soustizia, e nella
quale gli Dei si suppongon suscettibili de'medesimi capricci, e delle inconseguenze medesime degli uomini (a)?

Se

<sup>(</sup>a) Noi vediamo in fatti, che ne tempi illesti di Silla la vergognosa malattia, colla quale terminò i suoi giorni, su da Remani attributta alla violazione da lui commessa degli assili; e noi vediamo, chè in Sparta in mezzo della persezione istessa delle sue leggi, bisognò tollerare, che il tempio di

Se in questo popolo , ed in questo stato della società non si troveranno più, come nel precedente stato di barbarie, gli umani violenti facrifici, fi troveranno le volontarie confecrazioni, sia per meritare, ed afficurare i futuri premi, sia per placare nelle gravi urgenze, e nelle pubbliche calamirà lo sdegno de Numi, che si suppongono avidi di sangue, e di ftrage, perchè suscettibili di odio, e di furore. Se non si vedrà più condurre a viva for-22 full'ara degli Dei il delinquente o il fagciullo, il prigioniero o la vergine, si vedranno i divoti dal Cochin correr volontariamente nella Capitale dell'Impero per farli divorare da' cocodrilli fagri, che vi fi allevano; fi vedranno i fanatici del Regno di Martemban distendersi a migliaja sulla strada, per la quale in agni anno fi conduce in gran pompa l'Idolo, per farsi schiacciare sotto le ruote dell'immenfo carro, che lo trasporta, si vedranno nel Madagascar le madri esporre alle siere , o Arangolare colle proprie mani i figli, che fon nati ne' giorni, o nelle ore infauste; fi vedra nel Giappone, e presso altri popoli delle orientali regioni gittarsi sul rogo, ove si fa bruciare il cadavere del marito, l'infelice moglie,

Pallade, sofie un afilo inviolabile per gli steffi rei , ch'erano stati alla morte condannati. In altri poposi della Grecia nell'eppora non solo della fociale perfezione , ma anche della maggior coltura, si troyano confervati gl'ifissi riguardi per gli adii, le immunità, e le tregne religiose. Veni Dille lib. 1V., Raulenia su Ger., Ciacrane in Venzon lib. 1V.

che ha avuta la difgrazia di fopravvivergli (a); finalmente in Roma istessa così ne tempi del patriotifmo , e della libertà , come in quelli della baffezza, e della fcavitù, fi vedrà Corzio precipitarfi nella voragine, e i tre Decj gittarfi con facro rito nelle schiere nemiche per la salute della Patria (b); si vedranno sotto l' impero di Caligola, e sotto quello di Adriano praticarsi simili consecrazioni per la salute de Tiranni (c), e si vedranno in questo modo cantpeggiare gli antichi errori della superstizione così a traverso de prodigj del patriotismo, e della libertà, come in mezzo agli eccessi dell'adulazione, e della fervità .

Se in questo popolo, ed in questo slato della società non si faranno più parlare gli Dei, 'allorche fi tratta di dar leggi, e comandare, fi profeguirà nulla di meno a cercare i loro con-

figli, allorche fi tratta di deliberare.

Se in questo popolo finalmente, ed in quello flato della società i sacerdoti non avranno più l'antica influenza, come confidenti depli Dei , ne conserveranno per altro una con-

(a) Vedi la Relazione del Giappone nella raccolta de' viaggi, che han fervito allo ftabilimento della cempagnia del-

Vinggi, che lai tevito ano resonante una compagna una le Indie, e le Memorie di Forbin.

VIII. cap. VI, lij.

VIII. cap. XI, e lib. X, cap. IX., Cicrone Tufcul. lib. 1.

Varrone de lingua latina lib. 1V. La formola, che fi dova2 proferite in quefte confectazioni dal Pontefice, e si fiperero da colui, che s'immolava, è stata da me rapportata nel ca-po del IV. lib. di quest'opera. (c) Vedi Sveton. in Caligola, e Spartano in Adriano.

" fiderabiliffima, come interpetri del loro linguaggio. La fcienza dell'augure, derifa dal filosofo, segnitera nulla di meno ad effer ve-" nerata dalla moltitudine , e per confeguenza rispettata dal governo. Inseparabile dalla natura di questa religione, la sua influenza durera, finche durera la religione istelfa . In mezzo alla più estesa coltura, il sacerdote divulgherà nella Caldea, che un fegno apparlo ne'Cieli minaccia il Sovrano; ed il popolo si folleverà (a) . I sacerdori di Meroè spediranno un corriero al Re, per annunciargli il decreto di morte apparso ne' Cieli; ed il Re morirà (b). L' Augure dirà a Nicia, che gli au-'spicj presi non approvano la sua ritirata e Nicia coll'esercito d'Atene refterà in Sicilia, 'e farà sconfitto (c) . In Roma il Pretore avrà de-·finato il giorno da terminare un giudizio, e ·le sue misure rimarranno inutili , perchè il Pontefice gli farà sapere, che quel giorno è nefasto; i Patrizi si saranno già uniti nel Se-nato, o il Popolo ne Comizi, e la concione si dovrà sciogliere, perchè l'augure ha offer-

(b) Diodoto, dové patla di quello antico popolo Etiope.
(c) L'iffefio Diodoro, e vergafi anche il trattato di Economia di Senofonte, dove ci fa vedere l'offervanza di quefte augurali pratiche ne' tempi della maggior coltura della Erecia, se bei giorni di Socrate, e di Platone.

<sup>(</sup>a) Vedi Diodoro di Sicilia lib. II. L' influenza, che il Sacerdozio aveva per quelto inteflo riguardo nell' Egitto, ne tempi iftefi della maggior coltura di quelto popolo, non erà inferiore a quella del Sacerdozio de Caldei. Vedi l'illefiò Diodoro lib. I., Erod. lib. Il. Strab. lib. XVII.

vato qualche functio presagio nel Ciclo; il Geanerale sarà già pronto a partire, i polli sacri risiutano di mangiare, e l'aruspice ne impedirà la partenza; un Magistrato sarà stato eletato, la virtù avrà trionsato dell'opposizione di un potente partito, ma l'augure dirà, che l'elezione è avvenuta con cattivi auspici; ed il Magistrato sarà cassato (a).

Ecco le altre universali relazioni del Politeismo colla terza serie de mali, de quali si è parlato. Non minori, nè meno inerenti alla sua natura sono quelle, che ha coll'altro male, che noi abbiamo nel quarto luogo col-

locato.

Una Religione, che esige poco dalla parte della morale, e che per sonseguenza bisogna, ch' esiga molto dalla parte del culto; una
religione, che non può sossenza bisogna,
che sontiene, e che per conseguenza bisogna,
che si sossenza cogli spettacoli, che offre; una
religione sinalmente, che sa temere gli Dei
più per la loro sorza, che per la loro giustizia, che gli sa stimare più pe' benefici, che
recano, o pe'mali, de' quali dispongono, che
per

<sup>(</sup>a) Vedi Cicerone Oraz, pro Murena, I istesso de Divinatione lib. II., Livio Decad. I. lib. IX. Aulo Gellio lib. VI. cap. IX., Macrob. lib. I. cap. VI. Veggasi anche Livio dove parla della partenza di Postumio Albino una volta, e di Fabio Pittore in un'altra impedita per questi inotivi. Claudio Pulcherio se gittare nel mare i polli sacri, che non avevano volto mangiare dicendo, se non vogliono mangiare beverango, e le sue digrazie surono attribuire a questo disprezzo de gli aruspici.

per lo bene, che prescrivono, dee necessariamente avere relazioni più forti, e più intrinfeche di qualinque altra coll' indicato errore di riporre nell'efterno culto tutto il merito della pietà . L'immenso numero delle feste de' · Greci, e de' Romani (a) : l' immenfo numero, de da natura di alcuni loro facrifici l'ecatombe, nelle quali s'immolavano cento tori, ed · a' quali in alcuni casi t'aggiugnevano cento leoni, e cento aquile (b); i sacrifici d' Agro. tere , ne' quali s' immolavano in Atene cin-, quecento capre per volta (c); le primavere facre, nelle quali tutti gli animali nati, durante quella flagione, eran tolti a bifogni degli womini per effer consummati 'full' are de' Numi (d); la creazione di un Dittatore più vol-

(a) Meurlio nel fuo trattato de Gracorum Feriis, e Potero nella fua Archeologia Greca, Ovidio ne' fuoi Fañi, e Rofino nella fua Arntchità Remana, ci dauno una fufficiente idea dell' eftenfiene, alla quale era giunto il numero delle affet di quelli due Popoli.

(b) Quello facrificio, che ordinariamente confilteva in cento noi, e qualche volta in cento montoni, allorchè era imperiale, doveva a quelli unire cento lecni, e cento aquille. Tale fu al riferire di Capitolino l' Ecatomba offerta dall' Imperatore Balbino Jopo la fconfitta di Maffinnio. Veggadi

Capit. in Ealb.

(c) Sencionte attribuire l'origine di quello factificio al voto latto dagli Ateniefi, di factificare a Diana forrannoma ta Agroctee altrettante capre, per quanti Perfanti farebbero stati da esti uccifi; ma che la lirage esflendo stata si grande da non poter foddisfare in una fola votta al voto, si fabili di permutarlo in quest'annuo factificio di 500, capre foltanto per volta.

(d) Livio rapporta l'indicato facrificio detto ver facrum, praticato in Roma nell'anno ab U. C. 558; nell'occasione della fconfitta, che il Romano esercito riceve da Cartaginete avvenuta in Roma pel folo oggetto di plas eare gli Dei (a); la moltiplicità de' riti , l'importanza, che fi dava all' efatta offervanza del zituale; e le funeste conseguenze, che si attribuivano alla più picciola ommissione in quello genere di cofe (b); le libazioni, le purificazioni continue, l'espiazioni, che si praticavano ugualmente per placare gli Dei dopo un

fi , e della morte del Confole C. Flaminio in quella bartaglia uccifo .

(a) Nelf anno ab U. C. 390, nell' occasione della peste, che desolava Roma, vi si ebbe ricorso per la seconda volta. gracche I epoca della prima creazione d'un Dittatore, a que-fi oggetto destinata, ci è ignota. Nell'anno 410, vi si ebbe un altra volta ricuto nell'occasione di quella lapidea pioggia, che spavento tanto i Romahi ; e vi fi ebbe un altra volta ricorfo nell'occasione del veleno, che si somministrava da quella focietà di Romane Madrone nell'anno 422. Veggata Livio lib. I. Detade I. e lib. VII.

(b) Nella celebrazione delle Latine ferie, che si folennizzavano nel monte Albano, nel facrificio di una delle tante vittime, che s'immolavano, il Magifrato di Lav.nio tra-fcura di pregare pel popolo Remano. Nel ritorno da queste feste il Confole Cn. Cornesso viene attaccato da una paralifia, e muore; e fe ne attribuifce fubito la caufa all'indicata pmiffione , Si efamina l'affare nel Senato , e fe ne rimette la decisone al Collegio de Pontesici, i quali decidono, che ii ricomincino di movo le ferie, a spese del solo popolo di Lavinio. Veggasi Livio lab. X. Decade V. La numerosa famiglia Potizia fi estingue, e questo disattro si attribusce all' avere impiegati i fuol servi in un privato facrificio satto ad Ercole . Livio lib. IX. Decad. I.

La sconsitta del Romano esercito, accompagnata dalla piorte di Flaminio, per la quale si ordinò il ver facrum, di cui si è parlato, su attribuita alla sua precipitosa partenza prima della celebrazione delle Latine fefte, ed all'omiffione de confueti voti, che ii dovevan fare nel Capitolino . Livio loc. cit.

Nel capo IV., e nelle note giustificative a quelle appartenenti al n. 27. noi abbiam rilevata la remota origine de quefti errori.

delitto, che per rendersi degni di enorarli dopo-un' involontaria o chimerica contaminazion
ne (a); le religiose pratiche, che dovevana
precedere, accompagnare, o seguire tutte le
azioni degli nomini, e delle quati Estodo inculca con tanta scruppolosità l'osservanza a Perse, nell'atto stesso, che gli consiglia di rendeae il doppio del male all' amico, che glie ne
avrà recato un solo (b); finalmente l'esperienaa di tutt'i popoli, ove il politessono ha reagnato, formano le incontrassabili pruove di
quessa verità.

A questo male se ne aggiugne un altro il earattere, e le sunzioni di alcune Deità, i poetici racconti delle gesta di alcuni Dei, debbono presto o tardi necessariamente produrre alcune specie di culto, che offendono i columi, e che possiono corromperli, se la vigilanza delle leggi non ripara le insidie della religione. Per una conseguenza di queste cause le doone di Biblos, che non affistevano alle sessione, per impiegare nel culto di quel Dio il profitto delle loro religiose dissoluteza etc. e). Per una conseguenza di queste cause la culto di profitto delle loro religiose dissoluteza etc. e). Per una conseguenza di queste cause la Grecia si riempi di tempi inalizati a Venere

(c) Luciano de Dea Syria .

<sup>(</sup>a) L'incontro di un cattavere richiedeva un espirazione, come la richiedeva l'omicidio ce. Veti Luciano de Dia
Syria 9, 52; 3;

(b) Efiodo nel Poema delle opere e de giorni versa yaafano a 753.

la Proflituta, e le cerimonie, che vi fi praricavano, non potevano ficuramente fmentire il carattere della Deità, che vi fi onorava (a) Per una conseguenza di queste cause nelle Afroaifie; che si celebravano in onore dell' istessa Dea , gl' iniziandi dovevano presentarle una moneta d'argento simile a quella, colla quale! si compravano i favori di una beltà venale ; e ne ricevevano in compenso doni degni della Dea, che l'efigeva (b). Per una confeguenza di queste cause Amatunta, Citera, Pafo, Gnido, ed Idalia divennero gli afili della diffolurezza, e le tombe del pudore. Per una confe-guenza di queste cause tra' sacri riti, che si praticavano in Lesbo, vi erano alcune feste: dette callistie, perche le donne vi fi difputavano il premio della beltà, e doveano per confeguenza esporsi agli esami, che questo concorlo richiedeva (c) . Per una conseguenza del= le istesse cause molte statue, ed altri monus menti collocati ne tempi, rappresentavano og getti si infami , e si mostruosi , che sembra impossibile il concepire, come il pudore poteffe entrare ne tempi, ed innalzarvi gli oci chi al cielo (d). Per una confeguenza delle s'to s bed's iftel

<sup>(</sup>a) Ateneo Deipn lib XIII. (b) Meursio de Græc. Fer. (c) ld. 16.

<sup>(</sup>b) Varone prefit S. Agoftino de Cro. Dei lib.7. c.21, Clemen. Alexand. Cohortatio ad Genter. F. moto il Linguam edgi lindana, c.h. è la rapprefentazione delle parti pudembe de due seffi indeanne accoppiane, e c. hu ja rapprefentazione delle parti pudembe de due seffi in liber accoppiane, e c. hu in positione delle parti pudembe delle seffi in liber accoppiane, e c. hu in positione delle parti pudembe delle seffi in liber accoppiane.

ifiesse cause le sacerdotesse dell'isola Formola is fanno un dovere de più osceni atti nell'esterizzio del culto; esigono da' due sessioni persettà nudità; durante tre mesi dell'anno e distruggiono in questo modo il pudore col rito (a). Per una conseguenza finalmente dell'issesse cause il Senato dove proibire in Romas i Baccanali, dove condannave il culto di Ciubèle colle Frigie cerimonie; e dove proferivere fuori le mura della Città i tempi di Venstere, per dvitare, dice Vitravio, che i ritia che vi si praficavano, non sossero un'occasione di corruzione per giovanetti, e per le madrone (b).

Le relazioni del politeismo con tutti que fli mali sono evidenti, sono incontrastabili, sono intrinsche alla sua natura. Quelle, che

<sup>(</sup>a) Viaggi fer lo ftabilimento della Compagnia Olan-

Veggafi auche Cicerone de Legib, lib. II., dove dice che Diagonda aveva anche probite in Tebe queste infauste feste di Bacco.

Veggai finalmente Vitravio lib. II. cap. II., dove parla de tempi, che a dovevallo coltraire fuori le mura della Città

ha cogli ultimi due mali, de' quali si è pare lato, non lo fono meno,

Il fanatismo , e l' irreligione , questi due, estremi, de' quali l'uno è ordinariamente il precurfore dell' altro, e che per la loro opposizione sembrano esclusi dal poter sunestare contemporaneamente i popoli, trovano nulladimeno nel Politeismo un mezzo, onde potere sviluppare, e combinare nell'istesso popolo, e nell'istesso tempo le loro opposte forze. La ragione è evidente . Siccome non vi è religione meno unita, più distaccata, meno soddisfecente alla ragione un po' coltivata, di questa , così non vi è , nè vi dev'essere religione più facile a discreditarsi di essa . Ma questa religione ha un gran vantaggio . Ef. la lufinga molto l'uomo. Esta lo diverte col culto, e non lo molesta colla morale; essa minaccia delle pene, ma fomministra rimedi facili per eluderle; effa folleva l'uomo da rimorfi, fenza ftrapparlo dalle paffioni, effa efige l'espiegazione e non il pentimento, e'I facrificio e non la correzione. Purche il faneue fumichi full'are , parche i tempi non fiendeserti, i suoi Dei non si offendono per l'affenza della virtà .

Questa religione dunque, ene alimenta il religioso issinto dell'uomo senza urtare le sue inclinazioni, questa religione, io dico, net tempo stesso più esposta ad esser difereditata, è anche la più atta ad esser soste nuta, e sessenza con surore. La tendenza dunque del Politeismo è di combinare i mali dell' irreligione con quelli del fanatismo . Aristofane farà ridere a spese degli Dei il Popolo d'Atene (a), e Socrate sarà condannato a morire : Euripide farà con applaufo rifuonare i teatri della Grecia delle più vituperose invettive contro gli Dei (b), ed Anassagora sarà coverto di catene, e Aristotile accusato, costretto a suggire, e finalmente ridotto ad avvelenarsi per aver attaccata la Deità del Sole (c); il Poeta riempirà le sue satire de più Tom.VIII. ir-

(a) Vergansi le sue due samose Commedie, l'una intitolata il Piuto, e l'altra gli Uccelli . Le più amare derifio-ni contro gli Dei fi contengono in queste due Commedie; onde S. Agostino prefe occasione di dire: Nec alis Dei ridentur in theutres, quum qui adorantur in templis, nec aliis ludos exhibetis, quam quibus vistimas immolatis. De Civit Del

(b) Nella Tragedia, intitolata Jon, dice questo personaggio ad Apollo: perchè fedurre bellezze mortali , ed abbandonare i loro figli atla morte? Pentate, ch' esfendo Dei, voi dovrette darci ciempi di virtu..... Se voi fuccimbete ad inique pattioni, non bitogna più accufar gli nomini, bifogna a voi attribuirne la colpa. Esti non sono, che gl'imi-tatori de vostri vizi, voi sete i loro maestri. Veggasi l'atto i.

Nell' Ifigenia in Tauride, nell' occasione d'un fogno, Ifigenia dice: Voi Genj, che chiamano fapienti, la vostra scienza non è meno vana de fogni. lo lo veggo, l'errore è il patrimonio de' Numi, come degli uomini. Eurip. Trag. Higenia in Tanride atto 111. Nell'Oreste egli sa attribuire ad Apollo il parricidio da quell' Eroe commetto. Ubbidiendo a lni, egli dice, io uc ifi mia madre; prendete lui polluto, ucciderelo; egli peccò, e non io. Simili tratti s'incontrano frequentemente negli antichi Tragici .

(c) Si fa da tutti, che il delitto di Anassagora fu d'aver infegnato, che il Sole non era animato, e che non era altro, che una lamina di acciajo della grandezza del Pelopon-nefo; e quello di Aristotele, di aver detto, che il Sole era tutto altro, che Apollo fini quadriga,

irreligiofi farcasmi contro de Numi , Eschile farà comparire fulla fcena un femideo ubbriaco (a), ed Eraclito farà oppresso di sciagure. e Stilpone farà efiliato, per aver detto, che la Minerva di Fidia non era una Deita (6); in Roma i fanciulli istessi si rideranno de piaceri , e de' tormenti degii klifi, e degl' Inferni (c); Lucilio, Pacuvio, Lucrezio, e Giovenale piaceranno ugualmente per la loro mordacità contra degli uomini, che per quella, che manifestano contra gli Dei ; L' Anfitrione di Plauto fara ridere, come il Placo di Aristofane : l'Eunico di Terenzio non farà meno ingiurioso per gli Dei, e non sarà perciò meno ripetuto ful teatro (d); ed in tanto il fangue de martiri colerà da ogni parte, e i fimulacri delle derise Deità vedranno perire tra' tormenti que coraggioli mortali, che sdegneranno di onorarle -

In mezzo a tutte queste intrinseche relazioni del Politessmo con tutti gi' indicati mali, qual soccorso si potrà dunque il Legislatore augurare dalla Religione del suo popolo; o piut-

<sup>(</sup>a) Vedi il frammento della fua Tragedia de Cabiri prefin Ateneo lib. X. L'viftefo fa Europide prefensanda Ercole ora furioso (in Herc. Furent.) ed ora ebrio (nell'Alcelle ) facendegli profferire da chro assund, ca insani detti.

<sup>(</sup>b) Stanleii Historiæ Philosoph. (c) Nec pueri credunt, nift qui non dum ere lavantur. Giovenale Sas. II.

<sup>(</sup>d) Egli adopera l'elemnio degh Dei per incoraggiare al delitto. Effi l'han fatto quanto mifero mortale non lo farò! Ego homuneso hos non fastom? Ennueatto 111. Leena v.

piuttosto quali, e quanti ostacoli non dovrà egli trovarvi al conseguimento, o alla conservazione della virtù, e della prosperità del popolo, che la professa? Questa forza, in vece di concorrere colle altre, non turberà piuttofto la loro azione, non verrà piuttofto con quelle a collidera? Impotente a produrre i beni, che si debbono con tutt'i mali , che si debbono nella Religione evitare, qual altro espediente si potrà dunque proporre dalla Scienza Legislativa al Legislatore di un popolo politeista, se non quello di cangiare la Religione del tuo popolo, per fostituire alla forza, che si oppone, quella, che dee concorrere, ch' è così necessaria per conseguire, ed eternare il grande efferto, che noi non abbiamo raccomandato ad una fola caufa, ad una fola forza , ma alla composizione di molte cause , di molte forze, che tutte rigorofamente concorrano all'istesso fine, e tutte scambievolmente si soccorrano, e si ristorino nella loro azione ? Il Politeilmo va dunque distrutto, il Politeismo va dunque sostituito da una nuova Religione. che sia atta a somministrare gl'indicati beni che sia atta ad escludere gl' indicati mali. Le premesse rendono incontrastabile questa confeguenza. Il dubbio potrà foltanto raggirarsi sulla possibilità di questa impreta, e su i disordini, che potrebbero accompagnarla. Il seguente capo, spero, che basterà a dileguarlo.

CA.

## CAPO VII.

Come cangiare questa Religione .

K Itorniamo su i nostri pessi, e vediamo di dedurre da ciò, ch'è universalmente avvenua to, cioè, che si potrebbe universalmente ottenere : vediamo quali soccorsi potrebbe somministrare a questa operazione il costante sviluppo dello spirito umano nel costante sviluppo delle civili focietà : vediamo quanti altri potrebbe fomministrarne quest' istello mezzo, quando fosse adoprato, invigorito, e diretto dalla legislazione: vediamo quali legislative disposizioni dovrebbero precederla, e prepararla, e quali dovrebbero accompagnarla; e noi giugneremo in quello modo a vedere la possibilità di questa necessaria operazione, che la sola ignoranza de' mezzi, che debiono produrla, ha potuto fino a quelto momento far credere o pericolofa, o inefeguibile.

Rammentiamoci di ciò, che si è detto su i Miseri. Nati nelle prime eroiche età de'popoli, noi abbiam veduto, che non surono da principio altro, che religiose solennità, e commemorativi riti di antichi, o recenti benesiej ottenuti, di antiche o recenti siagure superate, che combinati col politico ordine di quello stato di Società, la parte più augusta, e più sacra di questi riti non era da principio

praticata, che da' foli patrizi; che il refto del popolo, composto dalla clientela, e dalla fervish dell'anteriore flato di famiglia, ne veniva escluso; che questa religiosa disuguaglianza divenendo quindi incompatibile colla diminuzione della disuguaglianza politica, su convertita in un temperamento, che modificava l'antica inaccessibilità, senza distruggerli; che bisognò ammettere alla partecipazione di questi arcani riti tutti gli ordini della focietà , fenza ammettervi tutt'i loro individui ; che bisognà introdurre l'iniziazione, e bisognò vietare agl' iniziati di divulgare i misteri, che vedevano, e praticavano. Noi vedemmo, che niun ignoto fatto, niun ignoto principio, niun fegreto si nascondeva, ne poteva nascondersi in queste arcane celebrazioni; ma che l' indivulgabilità , combinata colla difficile iniziazione, fece ben presto credere , che vi fosse ; che finalmente , per una conseguenza di questa inevitabile prevenzione, i più perspicaci adepti secero delle congetture, e che le loro congetture divennero quindi il grande arcano, Or queste congetture, quest' arcano generato dalla prevenzione, e dalla perspicacia nell'aurora della coltura de' popoli, ci conviene ora esaminare qual mai fia fiato . In mezzo alla fearfezza delle notizie, che nei abbiamo de' misteri degli antichi popoli, quello, che ne troviamo trasmesfo , bafterà , io spero , a farci conoscere quest' oggetto per la parte almeno, che riguarda l' ufo,

uso, che dobbiam farne. Pochi fatti metteranno chi legge nel cafo di giudicarne.

Tutti gli Scrittori Greci, e Latini, che hanno parlato de' Misteri d' Iside dell' Egitto . e di quelli di Mitra della Persia, convengono, che l'unità di Dio, e l'immortalità dell' anima, le pene ed i premi dopo la morte. con principi diversi da quelli della comune credenza, erano annunciate in queste arcane celebrazioni. Esti ci parlano degl'iniziati a'mifleri, come di uomini religiosi, che detestavano gli errori del popolo, e che non avevano altro che disprezzo pel di lui occiecamento.

La preghiera, che noi troviamo in Apuleo, quando Lucio fu iniziato a' misteri d'Iside, è la seguente., Le Potenze celesti ti servono, gl'inferni ti fono fottomeffi , l'uni-, verso gira sotto la tua mano , i tuoi piedi " calpellano il tartaro, gli aftri rispondono al-" la tua voce, le stagioni ritornano a' tuoi or-" dini, gli elementi ti ubbidiscono (a).

Pitagora riconosceva di aver appreso ne' misteri Orsici, che si celebravano in Ttacia, l'unità della prima causa universale: in questi misteri, diceva egli, d'aver attinta l'idea della fostanza eterna, del numero, principio intelligente dell' universo, de' cieli, della terra, e degli efferi mifti (b).

Un

<sup>(</sup>a) Apul Metam. L'b. XI. Non si può dubitare, che il Poeta abbia adoperato la formola, ch' effettivamente si pross feriva in questa occasione.

(b) Jamblic. de vita Pahagora.

Un luogo di Varrone ci fa vedere i primi femi della dottrina Platonica sulla Divinità, attinti da' Misteri di Samotracia. In essi insegnava, che altro era il Ciela, altro la Terra, altro gli Esemplari delle cose, che Platone chiama Idee. Che il Cielo era quello, dal quale se cose si fanno, la Terra era quella, della quale si fanno, gli Esemplari eran quelli, secondo i quali si fanno. Giove, Giunone, e Minerva eran gli antichi nomi impiegati ad esprimere le nuove idee di questo triplice concetto (a).

Ne' misteri di Cerere, che si celebravano in Eleusi, il Jerosanta, che compariva sotto la figura del Creatore, dopo aver aperti i misteri, e cantata la teologia degli Dei, rovesciava allora egli medesimo tutto ciò, che avea detto, e vi sostituiva la venità, introducendosi nel seguente modo: " so debbo manisestare, un segreto agl' Iniziati; che si chiuda l'ingeresto a' prosani. O tu Museo, disceso dalpi, la brillante Selene sii attento a' mici accenti; sio ti annuncierò verità importanti. Non sossirire, che i pregiudizi, e le affezioni ane

(a) Chi non iscorge l'uno, e trino di Platone in questa sottema? Varro apud S, Augustin. Civitate Doi Lib. VII. Cap. XXVIII.

Forti a questo istesso allude quel luogo di Cicerone, dove sa dira uno degl' Interlocutori: Pratereo Samothraciam, eaque, que Lammi nociorno aditu occalra coluntur spluestribus sepibus densa: quibus explicatis, ad rationemque revocatis, rerum magis natura cognescitur quam Deorum. Cic. de Nat. Deorum Lib. II.

; teriori ti tolgono la felicità, che tu deside;; ri, di attignere nella cognizione delle ve;; rità misteriose. Considera la natura Divina;
;; contemplala di continuo, regola il tuo spi;; rito, ed il tuo cuore, e cammina nella via
;; secura. Ammira il Padrone unico dell' Uni;; verso. Ve n'è uno; egli essiste debo;; simo, a lui solo turti gli altri esseri debo;; no la loro essistenza; egli opera in tutto, e
;; da per tutto; invisibile agli occhi de' mora
; tali, egli vede egli medesimo tutte le co;; se (a).

Plutarco ci dice, che il giovane Alcibiade, dopo aver affifito a' milteri di Cerere, non ebbe alcun riregno d'infultare la fiatua di Mercurio, onde il popolo cercò con furore la fua condanna (b).

Crifippo, uno de migliori ornamenti delfa fetta Stoica, credeva, che il maggior beneficio dell'iniziazione confifeva nelle idee giufte della Divinità, che fi acquiflavano (c).

Stazio c'indica anche il principio dell'unità di Dio, divenuto un fegreto de' Misteri in que' suoi versi, dove dice:

 $E_t$ 

(c) Apud Etym. Magn. in voce really.

<sup>(</sup>a) Questo si coteneva nell' Inno cantato dal Jeresanta. Vedi Athen. Lib, XI. cap. XIII. Cament. Alexand. Cohortat. ad Gents Cap. VII. e Meursii Eleusina,

(b) Plutare, in ejus.vusa.

Et triplici mundi summum , quem scire nefaftum eft Illum , fed taceo (a) .

L' istesso pare, che c' indichi Platone (b), allorche dice , ch'e irreligiofa cosa , l'esaminare la natura dall'Effere Supremo; ed allorchè raccomanda a coloro, che aveffero avuta la felicità di conoscere il Padre ed il Sovrano Arbitro di questo universo, di parlarne al Popolo. La sua lettera, diretta a Dionisio, doye rammentandogli ciò, che gli aveva detto fotto il Flatano full' Uno , e Trino , gli aggiugne , che un tacro dovere gl'impediva d'esporre per iscritto quella idea (c) : ed il configlio che fu dato all' Imperator Giuliano, impegnato ad opporre la dottrina Platonica a quella del Crifrianesimo, di dirigersi al Jerofanta d' Eleusi, per ricevere de lumi fopra i fuoi principj (d), sono due argomenti di più dell' analogia dalle idee di questo filosofo sulla Divinità . con quelle, che s' insegnavano ne' Misteri .

Riguardo al dogma dell'altra vita, l'isteffo Plutarco ci fa sapere , che tutt'i Mifteri avevan rapporto alla vita futura, ed allo flato dell'anima dopo della morte. Ciò che vi fi

rap.

<sup>(</sup>a) Stat. Thea. Lib. IV. v. 316.
(b) Plat. de Legib. Lib. VII.
(c) Che si combini questo fatte con quello, che poc'an-Li fi è rapportato fu' miltri di Samotracia.

rappresenta, dice l'Incognito, che sa parlare, non ne è, che l'ombra; quessa è una debole immagine di tutte le bellezze, la contemplazione delle quali è riserbata a tutti coloro, che sono stati virtuosi quaggiu (a). In un altro luogo egli se vedere quest' istesso principio inculcato ne misseri di Bacco(è). Nel suo trattato d'Iside, e d'Ossride dice l'issesso de' Misseri Egizi.

Prima di lui Cicerone avea detto, che i Misteri di Cercre avevano insegnato agl' Iniziati, non solo a vivere selicemente, ma anche a morire colla speranza di una vita più

beata (c).

Isocrate dice ancora, che gl'Iniziati si afficuravano delle dolei speranze per lo momento della loro morte, e per tutta l'eteranità (d).

In Sofoele, in Euripide (e), in Aristofane (f), in Eichine (g), in Luciano (b), ed in Strahone (i), si manifesta anche l'istessa dottrina.

Celfo dice a' Cristiani, voi vi vantate di gredere alle pene eterne, e tutti i ministri

a) Plutarc. de Oraculis .

(b) Plurarc. Conjol. ad uxor. (c) Cic. de Legb. Lib. II.

(d) Hocret. in Panegyrie. (c) V. Plutara. de Lett. Poerarom, (f) Aristoph. in Ranis.

(g) Fichine il Filosofo Axioch, five de mor-

(i) Strab. Lib. X.

de' Misteri non lo annunciarono essi agl' Ini-

ziati (a)?

Noi sappiamo che nelle Tragedie rapprefentate nelle notturne cerimonie de Mistri di Cerere, si manifestava la selicità de giusti, e le pene de malvagi (b); e noi sappiamo, che alcuni misteri si chiamavano Acherontidi (c) per indicare, che il degma dell'altra

vita vi veniva fviluppato.

Ciò, che ci dice Platone nel Fedone, fparge nn gran lume su quest'oggetto. Egli dice, che ne' Misteri s' imparava a considerae la vita, come un luogo di passagio, ed un posso, che non è permesso di abbandonare; senza la volontà di Dio. Egli aggiugne in un ástro luogo dell' istesso o mengl' Imni, che si cantavano ne' misteri, si parlava delle ricompense, e de' piaceri de' buoni net Cielo, e de' supplizi, che sovrastavano a' malvagi. Egli aggiugne finalmente, che la veristà, che annunciava questa dottrina, era si meravigliosa pel volgo, e sì dissicile a conceptissi.

Questo dogma dunque veniva infegnato ne Misteri molto diversamente da quello, che veniva professato nella volgare Religione.

Raccogliendo finalmente gli altri luoghi

de-

<sup>(</sup>a) Celf. apud Orig. Lib. VIII.

<sup>(</sup>c) Sacra Acherontia.

degli antichi Scrittori a quest' oggetto relativi, noi troviamo da per tutto le tracce di un cangiamento della volgare Religione divenuto l' arcano de' Misteri .

Diodoro dice, che l'iniziazione rendeva l'uomo più religioso, e più giusto di ciò, ch' era prima. I più grandi Uomini dell'Antichità Platonica , Cicerone ec, fan gli elegi, di questi Misteri. Porfirio dice, che lo stato dell'anima dee trovarfi alla morte come durante i misteri, cioè a dire, purgata di tutte le passioni violente d'invidia, d'odio, e di edegno (a). In un aitro luogo egli dice, che non vi ha che coloro foli , che han direttatutta la loro condotta, e tutte le azioni dalla vita alla perfezione dell'animo, che poffono partecipare ad effere iniziati a' Misteri segreti della Religione (b).

Niuno può negare, dice Proclo, che i Misteri ritirino l'animo da questa vita mate-Fiale e mortale, e che scancellino le sozzure dell'ignoranza, illuminando i nostri spiriti. e diffipando le tenebre negli Adepti collo

splendore della Divinità (c).

Dalla formola, che fi pronunciava dall' Araldo nell'apertura de' Misteri di Cerere, si sileva, che le persone, che si presentavano per

 <sup>(</sup>a) Tram. di Styge op. Stob. Eclog. Phylic. Lib. I.
 (b) Porphyt. aj. Eujeb. Preparat. Lib. Cap. VIII.
 (c) Nel Cape V. di questo Libro, e particolarmente pelin nota p.

per essere ammesse, dovevano avere le mani pure, dovevano essere esenti da ogni delitto, dovevano aver data pruova di effere riserbate ne' loro discorfi, ed equi nella loro condotta (a). Colui, che non aveva fatti tutti gli sforzi per calmare una congiura, o che l'avesse fomentata; il cittadino, che si era lasciato corrompere, o che aveva tradita la Patria; il Proditore, che aveva abbandonata una fortezza, o una nave agl'inimici, n'era escluso (b). Ne' tempi posteriori coloro, ch'eran della setta di Epieuro, o ch' eran dediti alla Magia, particolarmente alla Goetia, non potevano esservi ammessi. Apollonio Tianeo ne su escluso per questa ragione (c), e Nesone per lo parricidio sua madre (d).

Finalmente noi sappiamo, che il Jerofanta viveva nel celibato; che si ungeva il corpo colla cicuta per rendersi più casto; e che l'assemblea si congedava, coll'inculcare agl'iniziati di vegliare, e d'esser puri (e).

Forse da questo cangiamento della volgare Religione, da questa correzione de dogmi, e della morale religiosa, divenuto l'arcano de' Misteri, derivò l'opinione, che regnava tra

i

<sup>(</sup>a) Prochis ad Plat. Polit. Veggañ anche Jamblic de Myf.
Cap. xi. T. i. Julian. Orat. V.
(b) Orig. contra Cels. Lib. 3.
(c) Arithoph. in Ranis.
(d) Svet. in vita Neron. Cap. 34.
(e) Philtrat. in Vita Apoll. Lib. 4 Cap. 18. Euleb. con-

tra Hierocl.

gl'iniziati, e che si manifesta negli antichi Scrittori , cioè , ch' effi foli potessero partecipare alla futura felicità. In Aristofane si vede, che coloro, che partecipavano a' Misteri, menavano una vita innocente, fanta, e tranquilla, che morivano nella speranza di una condizione felice, che la lu e de' Campi felici era loro promessa, e che gli altri uomini non dovevano apparecchiarsi, che alle tenebre eterne (a). Sofocle aveva pubblicata l'istessa. dottrina. Secondo lui i soli iniziati potevano godere de' pi ceri degli Elisi; il Tartaro era riserbato pel resto degli uomini (b). Felice, dice Euripide, colui, ch' effendo stato dguo d'avere la rivelazione de' Misteri , vive quindi fantamente (c). Diogene invenendo contra questa opinione, ce ne indica anche l'efistenza (d) .

Chè si combinino ora insieme questi statti, e si paragonino colle cerimonie, e co' riti, che si praticavano in questi Misteri, e si vedrà manisestamente, che tutte queste misteriose dottrine, tutti questi arcani dogmi, tutti questi nuovi principi altra relazione non avevano colle antiche commemorazioni, che sucono il vero oggetto di questi Misteri, se

non

<sup>(</sup>a) Aristoph. in Ranis.
(b) Plutarc. de Led. Poetarum.

<sup>(</sup>c) Id. Ib.

d) la ibid. Veggal anche Platone in Phed. Diogene Laerzio lib. IV. cap. II. 5. 6.

non quella, che la fagacità degli Adepti, le contemplazioni degli Epopti, in poche parole, le congesture di coloro, che vi cercarono un fegreto che non vi eta, feppeto nel principio della coltura de popoli immaginarvi.

Che poteva in fatti aver di comune la dottrina dell' unità della prima causa universale, lo sviluppo del degma dell'altra vita, i principi d'una morale religiosa più sensata, con que'gemiti, con que'pianti, con quelle grida, con que digiuni, con quelle fughe di cerimonia, con quelle mefte ricerche di alcune Deità, con quelle apparizioni di ghiande, di radici, di agreste erbe, o di seivagge frutta, di papaveri, di mele, d'olio, di frumento, con quel coffante paffaggio dalla triftezza al giubbilo, in poche parole con tutti que'riti ; con tutte queile cerimonie , che altro non erano, nè potevano effere, come si è veduto (a), che commemorazioni di antiche o recenti sciagure superate, di antichi o recenti beneficj ortenuti, istituite nelle prime eroiche età de popoli, e per confeguenza nell'epoca della loro maggior ignoranza? Chi non vede nelie speculative dottrine, che si sono indicate le vestigie di un'epoca molto posteriore, e d'uno stato di società molto più avanzato di quello, nel quale, come si è veduto, i Mique-

10

a٠

ŀ

n

ſŧ

<sup>(</sup>a) Nel cap. V. di quello libro e particolarmente nella nota pag. 62.

steri di tutt'i popoli sono nati? Chi non ritrova questi caratteri nella indicata preghiera, che sì profferiva ne' Misteri d'Iside, negl'indicati principi, che s'infegnavano ne' Misteri di Tracia, ed in quelli di Samotracia, e nell' indicato inno, che si cantava dal Jerofante in quelli di Eleusi? Non è stato forsi dimostrato, che quest'inno è del supposto Orfeo, che viveva in un'epoca molto diversa da quella del vero Orfeo, del quale porta il nome (a)? La fola lettura di ciò, che Plutarco (b), ed altri antichi Scrittori ci han trasmesso sulla dottrina secreta degl'iniziati dell'Egitto, avrebbe dovuto bastare a' dotti per discovrire l' opera delle congetture degli Adepti, già culti ed inciviliti, nelle misteriose dottrine, che si pretendeva, che si nascondessero in questi Misteri . La figura umana col capo di sparviere , che rappresentava Osiride, era per gl'iniziati l' Intelligenza demurgica, della quale Cnef o la Suprema intelligenza si era servita per la costruzione dell'Universo. Una donna col capo ornato d'una testa di bue, o delle foglie di lo-

<sup>(</sup>a) Basta rincontrare nel L.Volume della Biblioteca Greca di Fabricio tutte le autorità , ch'egli produce per d'moftrare, che non vi è alcun avanzo delle poesse del vero Orfeo, e che tutte quelle, che portano il fuo nome, uen fono, che del fupposto Orfeo, che alcuni credono Onomatrite contemperaneo di Pifigrate, ed altri di qualche altro poera incognito, che si sevi del ucme di Orfeo, per persuaderii, che l'indicato inno, che porta il nome di Orfeo, è di un'epoca molto posservoresa quella, rella quale quell' roe viveva.

(b) Nel suo Trattato I sinde, e di Ossride.

loto con un fanciullo in seno, che rappresentava slide; che nudriva il suo figlio Orus; era pese esti la materia prima; il suo figlio Orus; era pese esti la materia prima; il principio passivo delle senerazioni, col mondo, frutto dell'unione de' due principi. Secondo esti, su parte più leggiera della materia era l'acera, quella dell'acre lo spirito squella dello spirito il pensero, o Pintelligenza, finalmente quella dell'intelligenza Dio egli medesimo (a) moltiforme, esti su principa della spisma era materiale, pueumatizzata, e deificata (a) sec. Sc. Simili idee potevano mai venire in mente di que' primi sgnoranti, e barbari ssi tuttori de' Mitteri?

La prevenzione dunque, della quale fi. è parlato, potè folo far creuere agl'iniziati , che i Mifteri conteneffero religiole verità ignote alla moltitudine ; questa prevenzione, combinata coi lumi della nasceate coltura, fecci immaginare i ecologici princip), che fi sono indicati; e questi teologici princip), che fi sono indicati; e questi teologici princip), frutti deble speculazioni degli Adepti, già culti e di mistri in una fanola quindi effertivamente i Misteri in una fanola quindi effertivamente. Tueto ciò avvenne senza opera del governo, senza influenza della legislazione.

0.

a alabomber sama word by

<sup>(</sup>a) Mere Trifineg. Pamard. in princip.

- Fermiamoci a quelto punto, e vediamo l'ulo, che dobbiamo fare di questi fattil. 1 3 Noi abbiam veduto l'iftituzione de' Mis-Reri, universale in tutt'i popolic mai abbiam veduto auesti Misteri in tutt' i popoli subire la modificazione, che fin è indicata c' noi abbiam veduto una Religione diversa da quella della moltitudine, divemre la Religione degi'iniziati : noi abbiam vedute quello cangias mento prodotto fenza l'opera del governo 4 fenza l'influenza della legislazione . . . . . . . . Supponiamo ora, che il Legislatore d'un Popolo: Politeifta pristruito da quelli fatti ; e persuaso dall'evidenza delle ragioni v che si son prodotte fulla necessità di cangiare la Religione del fuo popolo regolar volesse le sue mifure colla feorta d'una duminofa esperienza . Supponiamo, che vedendo ciò ch' è avvenuto me' Misteri degli antichi Popoli, volette a questo mezzo ricorrere ... per ottenere il cangiamento, che fi propone . L'esperienza gli farebbe vedere in quelti Milteri un mezao, che

Le prime sue cure dovrebbero rivolgess a convenire coi peimi Ministri, e coi principali adepti de Misteri della nuova religione, che fi dovrebbe all'antica sossiture. Questa convenzione dovrebbe estere-occulie a iggora alla

ha produtto da se Resso questo estatto, in una parte ideli popolo e Che non advirebbe speratrati, quando ili Degislatore li adoprasse, quando la legge d'invigorisse, quando la legislazione do

mol-

moltitudine, ignota agl' iniziati istessi che dovrebbero ignorare la mano del Legislatore . che if conduce; La generazione del Politeifmo di tutt' i popoli , quella delle loro favole , e del loro culto, nei modo, che in da noi discoverta, e ivilupp ta, somministrerebbe il più licuro mezzo per diferediture agl' iniziati la volgare religione. Questa dovrebbe esser la prima istruzione ,i la prima luce ; che fi doi vrebbe loco manifestare, I principi della nuos va re igione dovrebbero leguinas la tutte que ste rivelazioni fi dovrcibbe per gradi procedere. Ogni antiuncio di nuove verità dovrebbe effet preceduto de esplorationi e e da risi . Quelli . che li troverebbero già praticati me muteri dovrebbero effete accomodati al nuovo oggete to, ed a qualunque altro prefeniri . Quelta precauzione tarebbe molto più importante di quello, che aiprimo alperro apparilce, se non dovrebbe effer, realcurata e giacche gli, upmini e che fi adattano a tutto fenza ayvederlene , for no lempre ichiavi de loro uli, e vi iono così attaccati, che farà tempre più facile di cangiare i morivi, e gli foggetti de' loro riti, che di cambiare, et annientere i riti iftelle . Fie palmente era glizareani doveri che fi dovrebbero inculcare agl'iniziati; dovrebbe affervi quello di diffonder la luce; di diffonderla con gli elempi, e colle istruzioni; ma queste istrucioni, regolate idall'occulta mano del Legisla. tore , prescritte da' Ministri de' Misteri , idovrebbero effer dettate dalla più avveduta pruden-

2

8

j.

0

Ů.

ġ.

1¢

TOO denza', e percio rittrette in que modi, ed in que' confini , the non dovrebbero effere nell' arbitrio degl'iniziati di alterare ; o di oltre-. 2, ta A queste occulte disposizioni, il Legislafore dovrebbe accoppiare le pubbliche, e le pateli? Le principali, tre queste dovrebbero dirigerli a fomentare, ellendere ; invigorire nel Popolo il rispetto pe' Misteri ; a render l'iniziazione il voro comune di tutti gl' individu? dello Stato, e l'iniziato il modello de' suos concittadini; a regolare in modo l'ammiffic." ne', che i pregi; che mon fono nella libertà dell'usmo d'acquiffare y non vi aveffero alcu-! na parte y marche quelli, che dipendono dal moral errattere dell'uomo dalla virtà, e dalle probità; nei fossero glindispensabili requiliti ; as regolare quella parte della pubblica edueszione ., che le ifruzioni religiole riguarda ? in modo , che fenza manifeffare , difportelle gli animia e li preparaffe of gran cangiamento ad affidare y per quello motivo ; queste "strue" zioni a' foti iniziati; andiminuire per gradi ; e forre very pretesti così il numero d come 15 influenza ded il porere de ministri del profa no culto; in poche p role : a distruggere con mano, a milura, che fi verrebbe ad edi-- ... Pinatenente allorche il nuovo edificio innalzaroi trab filenzio de' misteri avrebbe acquistata una bastante estensione et una fufficiente folidità : e l'antico fi farebbe proporziona-

12-

tamente indebolito, e ristretto; quando la parte più autorevole della focietà syrebbe adottato il nuovo culto, e la nuova religione, e l'altra vi sarebbe atata disposta; allora il mi-sterioso velo dovrebbe squarciarsi; allora il Legislatore dovrebbe pubblicare la nuova reli. gione, e dichiararla la Religione dello Statos e del Governo . Non vi farebbe bisogno di proferiver l'antica per annientarla. Il tempo, le istruzioni, gli esempi basterebbero ad abbattere il vacillante mostro, che non potrebbe più sosteners. Ma la coazione, la violenza non dovrebbero avervi alcuna parte. Queste ritarderebbero invece, di accelerare il compimento dell'opera, e discrediterebbero la mano del Legislatore, che dee determinare, dirigere le volontà, e non combatterle.

Ecco con quali mezzi anderebbe cangia; ta, l'antica religione; ma quale dovrebbe effer la nuova, che le fi dovrebbe fostituire ? Vediamolo and the second of th

gan et a general free of the service and free of the entre of the service and the service and the entre of the service estimates of the service exception of the service and the service and the service esception of the service and the service and the service

The state of the s

## State of Canal Pro VIII.

Dopo tutto quel, che si è detto, non vi vuol, molto a determinare quali dovrebbero es sere i caratreri della nuova religione, che si dovrebbe all'antica sostituire. Scelta dal Les gislatore, invitata dal governo, destinata dal legge a concorrere colle altre forze impies gate a produrre, ed etermare la virtur, e la felicità del popolo, essa dovrebbe avere le più sorti relazioni cogli indicati, beni, essa non des viebbe avere alcuna intrinseca relazione cogli indicati mali.

I doveri da essa prescritti, i beni da essa inculcati, i mali da essa condannati, molto lontano da collidersi colle idee del vero bene, e del vero male morale, e civile, dovrebbero secondarle, invigorirle, estenderse. Il bene da essa prescritto, dovrebbe esser non solo il bene dalla legge ordinato, ma anche quello, che il Legislatore deve ottenere, senza poter prescrivere; il male da essa proibito, dovrebbe esser non solo il male dalla legge condannato, ma anche quello, che il Legislatore deve vitare, senza poter condannare.

I dogmi della sua Fede non dovrebbero opporsi a precetti della sua morale; ma ci do-

vreb-

webbe effere un mezzo costante tra ciò, che, si des credere; e ciò, she si deve perare, l'idea della Divinità, complesso degli acobei mpi di tutte le persezioni, dovrebbe appoggiar quella della sua tegge, complesso di tuttà i doveri.

Le fue fanzioni dovrebbero partire dab dogna dell'altra vita; ma questo dogna none dovrebbe contenere aleuno di gie principi se che possono eluderne i preziosi effetti. L'espiazzione non dovrebbe essero escluta la speranza non dovrebbe essero escona, che las prometato mana questa dovrebbe essero propositata a que mezzi, che suppongono l'intima vulenta di riparare il male, e l'intera correzione del diore.

Il suo culto degno della Divinità , alla quale è diretto, non dovrebbe ammettere al quale ritto, che potesse avviline l'augusta idea; alcuna pratica , che potesse offendere i costumi ; aleuna obbligazione , che potesse dispensiare dagli altri doverir.

Regolata dal Legislatore nel tempo, che il civile corpo è già pervenuta alla fua integrità, non dovrebbe vintentifi di alcuna di quel, le disposizioni i che sono le appendici del bifogno, che ci è stato nell'infanzia de popoli, di suppline alla debolezza della farza pubblica coi soccossi imprestati dalla Teocrazia. I suoi tempi dovrebbero effere il ricovero de bisognossi. e non l'asso de malvagi. Le sue supplica l'ennità, le sue sesse dovrebbero garantir' gli

uomini da' delitti, e non i delinquenti dallapene. Il Sacerdozio dovrebbe formare una delte parti più nobili del corpo fociale, e non un cor o feparato egli dovrebbe effere il modello de cittadini, e non l'oggetto de' privia legi; egli dovrebbe infegnare agli altri a pore tare in pace è pubblici pefi, e non efferne imfinune; egli dovrebbe inculcare la subordina, zione alla legittima autorità, e non efferne fottratto.

Finalmente è chiaro, che questa religione son questi caratteri non verrebbe neppure ad avere alcuna intrinsea relazione con que dua aftremi ugualmente perniciosi, cioè col fanabismo, e coll'irreligione; ch'essa dovrebbe degenerare dalla sua nativa itituzione per urtare. nell'uno, o nell'atro; e che questa degenerazione non potrebbe derivare, che o dall'oscitanza del governo, o da qualche vizio della Begislazione; cause prevenute, ed escuse estativo sistema, che io propongo.

Ma quale è la Religione, nella quale, confiderata nella fua mativa i filimazione; futta questi caratteri si ritrovano? Ecco l'oggetta del seguente Capo.

Fine dell' VIII. Volume .

# NOTE GIUSTIFICATIVE

A 1 1 1.

# AVITACINICATIVE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF

# NOTE GIUSTIFICATIVE DE'FATTI

. . Atterriti mortali ( N. I. ) p. 21.

Eggafi la Teogonia di Efiodo dal verso 154. fino al veito 158, dove fotro il velo della favola, che ci fa vedere il podre Celo renere nelle viscere della madre masconi tutt'à figli, che da lui, e dalla terra erano nati, si manifesta questa priuna epoca dell'antichissima Greca Religione, nella quale il postesimo non si cra ancora introdotto, e nella quale il ignota força, che agituva la natura, fotto il nome; è l'idea d'Uranos, o sia Celo, cioè di ciò, che tutto abbraccia, e contiene, veniva unicamente invocata, senza che al religioso culto partecipasse alcuna delle altre dignità in appresso accorate.

Porfirio, full'autorità di Teofrafio, ci conferma in questa verità. Egli ci mostra, che nel principio la religione si raggirava a pratiche molto più semplici, e pure, e ad idee molto diverse da quelle, che nel suo tempo

regnavano .

Non vi erano allora, fecondo lui, nè fiagure fenfibili, nè fanguinolenti facrifici, e li nomi, e le genealogie dell'immenfo popolo degli Dei non erano fiate ancora immaginate. Si rendevano al primo Principio di tutte le sofe omaggi puri, gli fi dirigevano ferventi preghiere, s'implorava il suo soccorso, e si riconosceva in questo modo il suo sovrano pominio.

L'opinione di Eredoto (e), quantunque nell' apparenza sembra, che contraddica quest' idea, mi pare, che nella realtà luminosamente la confesmi. Secondo lui i Pelaggi, che surono i psimi abitatori della Grecia, onoravano consusamente molti Dei, ch' esti pon distinguevano, ced a' quali non davano alcun nome. Or più Dei, che l'uno dall' altro non si dissingueno, che non hanno l'uno dall' altro die verso nome, che altro indicano, se non la consusamente adorata, e che Erodoto non seppe indovinare, perchè era troppo penetraso dalle, idee politeistiche, che da ogni parte lo circondavano?

Rivolgendoci quindi alle antichiffime me morie della primitiva religione degli altri popoli, noi troveremo ne pochi monumenti, che ce ne avanzano, i materiali, onde vigotolamente fostenere la nostra opinione.

Nel frammento di Sanconiatone, che Eufebio ci ha trafmesso, in questo frammento inafelicemente alterato, ed interpolato da Filone, di Biblos, che aveva tradetta quest'antichissima opera; ma che traducendola l'aveva accomodata, e mescolasa colle idee de' Greci, e col-

(a) Lib. II. cop. 50

colle fue proprie; in questo frammesto, nel quale fi trovano fenza distinzione le rificffioni di Filone, e di Eufebio mefcolate e confute colle relazioni dell'antico Istorico; in questos frammento, io dico, nel quale ci è bilogno di molta critica per distinguere ciò, ch'è dis Sanconiatone, da ciò, ch'è di Filone, o di Eufebio; hoi troviamo, che Beebennen, o fiai il Signore del Cieli cra stato l'unico oggetto de' voti, e del culto de' primi abitatori della Penicia Regione.

Apollodoro, che avera scritta "I Istoria" de Caldei, e che nel principio della fua Sturria degli Dei ci dice, che Celo è statò il primo a regnare su tutto l'aniverso, ci manifessa bistantemente i che presso questa nazione il istesso oggetto richiamo si primo culto de primi suoi padri.

Dalla imperfetta relazione, ch' Eradoto (d) ci dà dell'antica Religione de' Perfiani nor possibilità de l'antica Religione de' Perfiani nor possibilità de la busta estensione de' Crest era stata la formola, colla quale i loro padri avevano especifa l'antica, ed ignora Divivantia. Strabone (d) trattando questo minimone in propositione de la collectione de la collectione

<sup>.</sup> The fill and and addition to end

<sup>(</sup>a) Lib. 1. c. 13. (b) Lib. 17. 2 2 24 sant (r)

Ciò che Macrobio (a) ha raccolto ne fuot, Saturnali ful Dio Giano , ch'egli chiama il Die degli Dei, ci mostra fine all'evidenza', che quest'antichiffimo, e primo Dio de' Latini, fu da principio fosto l' idea di quell'ignose forze, della quale fi parla, l'unico oggete. to de vori , e del culto de primi erranti abitatori del Lazio. Il principio dell' orazione del vecchio augure, ch'egli rapporta, gli antichi poemi de' Salj, l'opinione di Gavio Baffo, e l'erimologia di Cornificio fondata sull'autorità di Cicerone, ch' egli cira, per sostenere l' opinione di coloro, che credevano, che Giano era stato confiderato come l'Univerlo, o il Cielo, tutte queste autorità, ed altro, che per brevità tralafcio, combinate colla favola. la quale ci dice, che Giago fu il primo ade aspirare la religione a' Latini , ed a regnare sudi elli , nel mentre , che l'isteffa favola ci fa vedere, che i Latini di quel tempo vivevano nello stato della più perfetta selvaggia indipendenza, formano un aggregato di pruove le più luminose di questa verità.

Negli assichissmi libri de' Chines de' quali se ne confervano ancibra cinque; ch' esta chiamana à Kink, si trovano da per tutto le tracce del primitivo culto de' loro primi Padeti, le quali ci mostrano, che questo si ragigirava all'adorazione unica di quell'ignota for-

<sup>(</sup>a) Saturn. lib. 1. cap. 9.

on, che, come fi è veduto, i Greci chiamae rono Uranos, o fia Celo, i Fenici Beelgemen o fia Signore de Cieli , i Perfiani la vasta esten-Stone de Ciesi, gli antichi Latini Giano, o lia, l' Universo; o il Cielo , e ch' effi chiamarono, Chan-Ti, o Tien , the nella loro lingua espria mono la cola istessa, cioè il Cide, o la for-24, the domina nel Cieto (a). Un argomento fimile noi troviamo nel nome della primitiva Divinità di molti popoli, i quali , in mezzo al politeismo , nel quale, erano posseriormente caduri., confervarono, febben con diverfa idea , all' autico Nume l'ansico nome ; che indicava quale aveva dovuto effer du principio l'unico oggetto del religiolo, colto de primi loro, Padri . Il Knof degli Egi-2) , I' Adonis de Sirj , il Bast , a Bele deglis Affiri sie de' Mosbiti , il Melech degli Am, moniti, it Mamas de' Filifici , l' Allab degli Arabit, el Papeo degli Sciti , e ne' moderut, popoli così dell' America, come dell' Emisfero, australe il Manisou delle inzioni Algoliche, il Chemien de' Caraihi , l' Okki , o l' Ares-Kovi degli Uroni , l' Estoga-Rabai de' Taitiani (b) non fignificavano, e mon fignificano altro, cho Al-Art. B.

.

ŀ

20

Ð

0

¢

۹

.

<sup>(</sup>a) Pedi M. de Guignes aud Chou-King.
Difeorfo preliminare, e part. III. cap. III.
(b) Vedi Laffiseau Coflumi de Sciusggi, e
le Offervazioni di Renaldo Fosftor ful Viaggia
tlell' Emisfero auftanto part. IV. cap. X.

Mito Padrone, o Signore. Quello indererminate, mome e'indica balkantemente, che uno, ed indeierminato era l'orgetto, che de principio,
esprimeva, e quell'uniso, ed indeterminato oggetto quale poteva mai essere, se non l'ignosa forza, della quale purliam 2.

E probabile, che il Tuifton, ch' era ilnome della prima Deità de' Germani, e l'Efus. ch' era quello della prima Deità de' Galli, avellero figniacata la coia istessa : ma il modo . col quale quefti ultimi decravano ancora quefla prima loro Deita; anche quando il polireismo aveva già fatto presso di luro considerabili progreffi , ci fa chiaramente conoscere . che l'idea , che i primi loro Padri le de ave-, vano da principio formata, e che i loro die, feendenti avevano già imarrita , non era diverfa da quelta, che noi abbianto trovata preffo gli altri popoli, de quali fi è parlato e Quelta Deith non era rapprelentata da alcuna. immagine, ne da verun emblema . Effai non aveva ne tempi, ne are. Ne bolchi, ed a piedi di una quercia il lacro cito fi eleguiva, ed ivi fi offrivano i faceifici e fi dirigevano f vort all'ignora, ed annica Deirà (4). afut K

(a) Coloro, ets dall errence, ed imperfette relazioni di Cielare furquelte religione potrebbera fiferi indetici a dubinher di quelli farti, fon prepisti a leggere l'Istoria della Religione de Galla di Dom Jaques Martim pubblicato nel priocipia di

A tutti questi argomenti se ne aggiugne un altro . Il Die supreme presso molti popoli non ha alcun nome Gli Asturiani, i Cantabri, e i Citiheriani più di ogni altro adorano, dice Strabone, un Dio ignoto, che non ha nome. G.' Indian det Brafile, colle mani rivolte al Cielo, adorano, ed implorano il Dio funcemo, che non ha nè tempi, nè altari, nè nome a). I Mefficani in mezzo alla mi l'itud'ne de' loro Der, che le prime relazioni facevano ascendere a duemila, non lasciavano. al riferire di Solis, di riconoscere in tutte le parti dell' impero un Dio supremo; ma questo Dio non aveva alcun nome ; effi l' indicavano, rigu-rdando il Cielo con venerazione (b). Da che può ciò derivere? I primi padri di quefli popoli non conotcendo altra Dena, che l' igneta forza, della quale fi è parlato, potevano implorarla, ed onorarla, fenza darle un nome, perchè oscuro, ed indeterminato era l'oggetto del loro culto . e perche, come unico . non aveva bisogno d'effere da alcun altro diflinto. I loro discendenti, caduti nel politeismo, han posto alla testa de' loro Numi, co-Tom.VIII. me

di questo secolo, nella quale quest' erudito scriszore ba ruccolto tutto cid, che poteua riguardar questa religione, e ci ba moltrato con ciò il giudizio, che si dec sormare delle indicate relazioni.

<sup>(</sup>a) , Istoria Generale de Viaggi T. LIV. (b) Istoria Generale de Viaggi T.XLVIII.

me il più antico, quello, che senza nome ; ma con diversa idea eta da'loro padri invocato.

Finalmente sensi ristette, che in quesi tutte le lingue primitive la voce Dio ha originariamente, come si sa indicato Forza, si troverà un altro argomento valevole della nostra

opinione . ..

Le tracce adunque del primo passo, che si è dato verso la religione, si trovano corrispondenti alle nostre idee in luoghi, in popoli, in tempi i più distanti tra loro. Se in mezzo alle tenebre, che da ogni parte circondano quest oggetto, noi abbiam data, e seguiteremo a dare nel testo la preserenza alla Greca Teogonia, noi non l'abbiam fatto per altro motivo, se non perchè questa è la sola, che ci sia giunta intera e seguita, e che ci sia originalmente pervenuta da uno de'più antichi poeti di questa Nazione. Del resto, se i frammenti, che noi abbiamo delle Teogonie degli altri popoli, separatamente considerati. non basterebbero a sostenere tutto il progressivo sistema delle nostre idee, perche imperfet. ti, ed interrotti, nulladimeno tali quali sono ci somministreranno non solo le più luminose pruove delle sue parti, ma formeranno altresì nella loro combinazione, ed avvicinamento una pruova ugualmente luminosa di tutto il siltema intero, ed in questo modo la Teogonia generale del genere umano verrà illustrata, è lostenuta da' dettagli conciliati, ed approllimati

delle Teogonie particolari di ciascheduna na-

.... Viene adorata ( N. 2. ) p. 24.

Per vedere, che Esiodo istesso ci ha bastantemente indicato, che l'istesso Nume, adorato nel principio fotto l'idea, ed il nome d' Uranos o fia Celo, fu quindi adorato fotto la nuova idea, ed il nuovo nome di Cronos, o fia Saturno, bafta avvicinare il verso 624. al verso 644. Gl' istesti Numi , che nel primo di questi due versi vengono chiamati figli di Saturno, e di Rea, vengono nell'ultimo chiamati figli di Celo, e della Terra . Più : la Terra fotto il nome di l'aix fu moglie di Celo, e madre di Saturna, e fotto il nome di Paus Rea fu figlia di Cele, e moglie di Saturno (a). L' istesso Nume sotto diversa idea , e diverso nome aveva l'itteffa fposa sotto diversa idea , e diverso nome . Cronos è l'istesso che Uranos, ma con idea più riftretta, e con nome atto ad esprimere questa più ristretta idea. Pua Rea era l'istessa, che l'ain la Torra; ma con più ristretta idea, e con nome atto ad esprimere questa più ristretta idea, giacehe da tutto il contesto di Esiodo si vede , che quando egli chiama la Terra Taun, vuol indicare tutto il piaн

<sup>(</sup>a) Teogonia verso 133. fino al verse 135.

pianeta, o sia ciò; che si chiama globo terraqueo; e quando la chiama P<sub>tià</sub> Rea, pare che voglia indicare quella parte del pianeta, che propriamente terra vieu detta. Il Poeta adunque con ragione quando nomina la Terra come moglie di Uranas, o sia Cesto, la chiama Teste, e quando la nomina come moglie di Cranas nos o sia Saturno, cio dell'ittesso Nume, ma con più ristretta idea, la chiama P<sub>tia</sub> Rea.

Noi abbiamo altri luoghi in Efiodo, dobe con ugual evidenza s'indica, che Uranos de Cronos erano. Piffeffo Nume, adorati fotto diversa ideà, e diverso nome; ma ci riserbiamo di oprodurgli, allorche si parlera del Regno di Giove.

. .... Produce ( N. 3. ) p. 25.

Veggssi il verso 460. fino al verso 465, della Teogonia, dove Estodo ci sa vedere Croos ricevere dal, Padre Uranos i secreti del definio sulle future rivoluzioni, ed il verso 475, fino al verso 495., dove ci mostra l'imponenza de'stoi ssorzi, per sottrarli da'ssocia deserti de la compania de con sorzi, per sottrarli da'ssocia deserti de la compania de con sorzi, per sottrarli da'ssocia deserti de la compania de con sorzi de con so

Gli antichi confideravano il Fato come una legge emanata fin dal principio delle cofe dal dupremo Nume; ma alla quale, dopo averla fiffata, era egli medefino lottopofto. Il depolitario di quella legge era fempre l'ifieffo Nume fupreme, che n'era stato l'autore, chiamato con diverfi nomi, e progreffiva diminua

zione d'idee, da principio Uranos, o fia Celo, quindi Cronos, o fia Saturno, ed in fine Zous o fia Giove . Noi mostreremo più distintamente questa verità, allorchè parleremo; del Regno. di Giove . Bisogna per altro avvertire , che queste si vaste, si distinte , e si estele idee furl fato fi fvilupparono, e fi estelero progreffivamente, e per gradi, e non nacquero tutto ad un tratto ne' tempi, e' nello stato, nel quale si trovarono gli uomini, allorche questo secondo passo nel religioso culto su dato. Questo ha dovuto accompagnare la prima infanara della focietà , come l'anteriore passo ha dovuto precederla; e la ragione per la quale M Regno di Saturno fu shiamato il focolo d' oro , non era altra , se non perchè in quel tempo gli nomini ancora godevano della naturale indipendenza, della quale Ovidio (a) ci fa una si seducente dipintura, e della quale fi rifvegliava in Roma la rimembranta ne Saturnali. Or in questo stato fe gli uomini avevano pototo qualche ofcura idea acquistare full ording Riccellivo delle cole, che a' loro fenfi fi manifestava colle periodiche rivoluzioni degli astri, col ritorno delle stagioni, ec. se avevano potuto attribuire al primo de' Numi l'origing, e la presidenza a quest' ordine , essi non avevano potuto tutto ad un tratto estendere e perfezionare queste idee fino al punto, che fi richie-H 3 de

5

<sup>(</sup>a) Ovid. Met. Lib. I. Fab. 3.

deva per formare l'indicata teoria del Fato de Poeti, e della legge d'ordine de Filosofi. Simile fviluppo d'adee suppone una società più innoltrata; ed una coltura molto più estefa.

Veggas ciò che su questo secolo d'oro si è da me detto nel terzo Libro di quest'Opera Cap. XXXV. a p. 100. del IV. Volume (a).

. . . . . E distrugge ( N. 4. ) p. 25.

Ос бажичие рег адагта жие мобете сыталог моток

Qui consumis qu'dem omnia, O ipse rursus auges. Inno del supposto Orseo e Saturno . v. 3. Vedi anche Esiodo Teogonia v. 459. s v. 460.

Ma è or mai tempo di configliare le religiose memorie degli altri popoli, è or mai cempo di mostrare come l'uniformità delle cause ha prodotta l'uniformità negli effetti, cioè di mostrare la loro rassomiglianza così ne prie mi elementi de loro particolari politeismi, came nella musilazione, o sa restrizione subta dal-

(a) Ciò che Vistelou osserva sull'idea del serva de Chinest, ci la manissamme vedere esfer dipesa dall'issessamme vicerusa s'issessamme progressivo più luppo di quella del crea. Veggasi Vistelou nelle sue Osservazion sull'Te King p. 428, in seguito del Chou-King.

ek.

dalla prima idea di quell' ignora farza, primo ed unico oggetto del loro primo culto.

E' fuor di dubbio, che le particolari forze, le particolari potenze della natura , che, hanno una più sensibile, una più imponente. azione, che per la loro vastità più scossero la meraviglia, e richiamarono la riflessione degli; nomini ne' loro apparenti contralti, ficuo fiste i primi oggetti, i primi componenti del politeismo di tutti i popoli. Il Sole, la Luna; la Terra, l'Acqua, il Fueco, le Meteore , i Venti ec. dovettero effere, e furono in, fatti i primi Dei. Noi troviamo da per tutto le vestigie dell' epoca del loro culto succedere immediatamente all'anteriore e breve periodo dell' adorazione unica dell' ignota forza, della quale si è parlato; noi si troviamo da per tut-to annoverati tra' primi Dei; noi li troviamo da per tutto considerati come i più antichi. Dall'Indie fino alle Gallie , dall'Etiopia , e dall' Egitto fino alle nazioni Iperboree, nell' antico come nel nuovo Continente questo fatto si trova contestato da tante pruove, che per poco che si conoscano le istorie delle prime età de' popoli non si potrà dubitarne . Erodoto (a) dove parla degli Dei Maggiori de' Perfiani ; Strabone (6) dove parla degl' istessi Dei del f

<sup>(</sup>a) Lib. I. (b) Lib. XV.

de' Cappadoci; Diodoro Sicolo (a) dove rapporta l'antica tradizione degli Esizi su' loro
primi Dei; e l'istesso Diodoro (b) dove rapporta quella degli Etiopi; i dacri sibra de' Chinen dove ci rivelano l'antichissima loro religione (c); Massimo Tirio dove ci trasmette le
notizie da lui raccolte sulla religione de' popoli, che abitavano al Settentrione del Ponto
Euxino; ciò che Cesare (d) e Tacito (e) ci
hanno indicato sull'antica religione de' Germani, e ciò che il poc'anzi citato Istorico
della Religione de' Galli ha raccolto sugli oggetti del loro antico culto; le notizie finalmente, che noi abbiamo della religione di tanti popoli posteriormente scoverti (f) tutti que-

(a) Lib. I.

(b) Ibid.

(c) Chou-King parte 1. cap. 11. ed in varj altri luoghi. Noticie dell' Y-King p. 428. Chircher China illustrata parte III. Cap. I.

(d) De Bello Gallico Lib. VI.

(e) De Moribus Germanorum .

(f) I Taitiani al riferir di Forster oltre il Gran Dio del Sole, banno una Dea della Luna, un Dio de' Venti, e tredici Divinità del Mare. La loro Dea O-te-papa, moglie dell' antico Nume, e colla quale nella loro Teogonia la generazione degli Dei ebbe principio, sembra esegiatore questa voce significa una tupe. Vedi Regiatore questa voce significa una tupe. Vedi Re-

Mi movimenti, io dico, e tanti altri, che penibrevità tralacio, purchè si condutino con quela lo spirito filosofico de da sinua precetto di critica può effer supplito, è che è più che nea cessario nell' indagine di simili satti si male offervati, ed anche più distrossemente trassues di si i mostreranno il uniformità del genere umano in questo tecondo passo dato nella reli-

gione, e primo nel politeismo.

10

1.

0

\*

L' istessa uniformità si troverà nella contemporanea mutilazione, o fia restrizione dell' idea di quell' ignota forza da principio unicamente adorata. Noi vedremo l'istessa idea del tempo, meno vaga, ma non diffimile da quella de' Greci; campeggiare in quello secondo periodo; noi vedremo l' idea dell' ignota forza, the igitava la natura , con fimile mutilazione reftringersi in quelta d'una forza, che prefiede al giro d'uno de due aftri , che determinano i giorni, i mesi, gli anni, in poche parole, che fono la più coffante, e fenfibile mifure del tempo; noi vedremo, in fomma, dove il Sole, e dove la Luna divenire la suprema Divinità de' popoli , o per meglio dire l'anteziore idea dell'anteriore Nume, dove con nuovo nome, e dove coll'antico, restringersi in quella d'una forza, d'un'intelligenza, che prefiede alla successione de tempi , e delle con-

naldo Forster Osservazioni sul suo viaggio nell' Emissero Australe Parse IV. Cap. X.

le, presedendo elle rivoluzioni d'uno di ques

L'Ofiride degli Egizi, il Mitra de'Persfani, l'Adonis de'Siri, l'Ammon de'Libi, l'Affabino degli Etiopi, il Beleno de'Celti, l'Allah Taala 'tegli Ar-bi non erano, como fi sa, altro che il Sole. Egli era divenuto il Supremo Nume di questi popoli, non altrimenti, che lo era divenuto de'Peruviani, de'Floridiani, degli Apalachi, e di molti altri popoli dell'America, de'Taitiani, e di varj altri Isolani del mare Australe, allorchè suprono degli Europei conosciuti (à).

Dal

(a) Vedi la pregbiera che i preti Egizi facevano recitare a' parenti del defunto in suo nome , rapportuta full' autorità di Eufanto , da Porfirio de Roft. lib. IV, Diod. Sie. Lib. 1. Sotrate preffo Eufebio Prap. Evang. Lib. 1. Strab? Lib. XXV. Fornuto e Lattauzio de Diis & mundo . Stazio Theb. Lib. V. in fine , Macreb. Satur. Lib. I. Cap. 2. Servio nella 2. Eneid. Vedi anche Plinio Lib. XII. C. XIX. e Solino Cap. XXXI. dove parlano del Cinamemo , che gli con-Jeeravano gli Etiopi . Vedi anche pe' popoli dell' America Garcilafo Lib. 1. C. I. e le Relazioni del Sig. Moyne de Mourgnes su' popoli, che abitano quella parte della Florida , che è vicina alla Virginia : Rochefort Iftoria dell' Ifolen Antille : o Laffirtau coftumi de Selvaggi T. I. e Re-

Dal frammento di Sanconiatone, che fi t da noi citato, si rileva chiaramente, che presfo i Fenici il loro Beelzemon, o fia il Signore de Cieli, che aveva da principio indicate l'ignota, ed universal forza, che domina nella natura, non indico quindi altro, che il Sole, o sia l'intelligenza, che alle rivoluzioni di quest'astro si credeva, che preledesse. L'istesso, avvenne al Meloch degli Ammoniti, ed al Baal, o Belo degli Assirj, e de' Moabiti (a).

H Sole era al riferir di Erodoto (b), e di Strabone (c) la suprema Divinità de' Mesfageti, e degli Armeni, ed Apollo prese il sopranome d'Iperboreo, perchè l'astro, al quale i Greci dettero questo nome, era il supremo oggetto del culto degl' Iperborei (d).

L'istesso astro era sotto il nome di Penin Il Dio Ottimo Massimo de' popoli, che abitavano fulle Alpi Pennine ; e fotto quello di

Renaldo Forster Osservazioni sul suo Viaggio nell' Emisfero Australe Parte IV. Capo X.

(a) Veggafi Vossio de Origine, & progres-Su Idolatria Lib. II. cap. 2. e Seldeno dove parla della voce Heliogabal, she significa Sacerdo. te del Sole.

(b) Lib. I.

(c) Lib. XII.

(d) Erodoto Lib. I. Diod. Lib. IL.

Tuiston il supremo Nume de' Germani (a).

Per quel che fi è detto riguardo alla Lusna, noi vediamo quelt'aftro, che non meno del Sole può confideraris come la misura del tempo, adorata come suprema Deità in popoli, ed in tempi i più diffanti tra loro; nella Taurica fin da' tempi della guerra di Troja : nell'Isola di Sen sulla costa meridionale della baffa Brettagna, celebre per le Druideffe che fotto il nome di Senae erano interpetri e ministre di questa suprema Deità (b); e nel Capo di Buona Speranza presso gli Ottentotti de' nostri dì, ed in molti altri popoli così antithi, come recentemente scoverti (c) ..

Finalmente in mezzo alle tenebre, che eircondano l'antica Religione de' Popoli, che l'antico Lazio abitavano, noi poffiamo afferire con ficurezza, che Il Dio Giano, del quale fi è parlato, aveva già lasciato d'effere il Dio unico, ed era già divenuto il Dio del tempo prima, che la Greça religione penetrato avesse in questa regione, ed avesse interrotto il naturale corso della sua teogonia. In qual

(a) Veggasi la citata Istoria della Religione de' Galli , e pel Tuifton de' Germani Voffic. de Orig. & progr. Idol. Lib. II. cap. 15.

(b) Vedi la citata Istoria della Religiones de' Galli T. 2. Lib. 4.

(e) Istoria Generale de Viaggo T. 18. pag. &1. e feg. :

qual altro modo in fatti fi può con maggior ragionevolezza spiegare l'antichissima favola., che ci fa vedere il Dio Giano dividere il suo Regno con Saturno, se non supponendo, che quando quello straniero Nume, che era l'istefso, che il Cronos de' Greci, su conosciutò nel Lazio, presedendo, come Giano, al tempo, fu messo a parte dell' istesso Regno, perchè partecipava all'istesso impero? Il nome di bifronte, che portava Giano; i due volti, che avevano i suoi antichi simulacri; il numero de' giorni dell' anno, che molte sue antiche rappresentazioni colle due mani indicavano l'opinione, che si conservaya anche ne' tempi molto a quelli posteriori, che questo Dio presedesse al principio di tutte le calende, e di tutti i meli (a) : tutti questi fatti, e tanti alsri, che non è questo il luogo da rapportare, c' inducono ad afferire, che Giano dopo efferoflato confiderato come l'Universo o il Cielo. o sia come l' Uranes de' Greci, su quindi confiderato come il loro Cronos, o fia come il Dio del tempo (b),

... Del-

(a) Macrob. Saturn. Lib. 1. Cap. 9.

tumo, e l'etimologia iflessa del Dio Vertumo, e l'etimologia islessa del suo nome, ci fa credere, che questo antico Nume Etrusco sofse stato l'antico Dio del tempo di questo popolo, come Giano l'era de'Latini; ed ecco la ragione per la quale si trava da molti Autori consu. . . . . . Della paura ( N. 5. ) p. 26.

Esiodo ci fa in più modi vedere quella progressione, Oltre gli altri argomenti, che ce ne dà , e che faranno a suo luogo : prodotti ; nell' invocazione alle Mule egli ei dice : Effe cantano ne' loro eterni concerti i Dei , che da prinelvio nacquero dat Cielo e dalla Terra, e quelli. che da questi derivarono, che lono de diversi beni i diftributori (a). I Dei nam dal Cielo, e dalla Terra furono i Titoni (b), che il gran Padre mutilarono, cioè le forze, le potenze della natura, che furono le prime ad effer adorate, allerche dall'adorazione unica dell' ignora forza, della quale fi è parlato fi pervenne a dare il primo paffo nel politerimo; quelli, che da questi derivarono, furono tutte le altre forze. le altre potenze, che fotto poetiche finzioni, fotto genealogie, favole, ed allegorie diverfe, e fotto nomi, de' quali quafi sempre bisogna, cercare il nativo significato per indovinare il foggetto, che esprimono, Eiodo ci

so con le sue Metam. Lib. XIV. e Properzio Elez. Lib 4 Le metamorfos, che questi due poeti attribuiscono a questo Nume, non c'indicano altro che le successive tracce del tempo nelle diverse stationi.

<sup>(</sup>a) Teogonia v. 45. 46.

<sup>(</sup>b) Teogonia v. 200. 207.

fa vedere divenire dopo di quelle progressivamente gli oggetti del religiolo culto de Greci.

Queste forze, queste potenze non furono soltanto le potenze fisiche della natura, ma anche le morali, quali sono le affezioni, e le passioni . Tale è Afrodite , o Venere , cioè l' Amore, che Eliodo fa nascere dalla spiuma cagionata nel mare da genitali d'Uranos da Cronos recifi (4); tali sono le Furie, che egli fa nascere dalle gocce del fangue dell' iftesso Uranos sulla Terra cadute dopo la fatale mutilazione (b), e che indicano il furore, l'odio, lo sdegno, la vendetta, come lo manifesta il fignificato dell' istesso loro nome comune Epippus, e de' loro particolari nomi Annau, Migaipa, Tioipore (\*); tale è l'Invidia, della quale i Greci fecero un Dio, perchè nella loro lingua mascolino ne era il nome, e i Latini una Dea, perchè nella loro lingua era femminino, e della quale Esiodo nel suo Poema delle Opere, e de' giorni (c), ed Ovidio nelle sue Metamorfosi (d)

(a) Teogonia v. 188. fino al v. 206.

(b) Teogonia v. 183. fino al v. 185. (\*) Euripide pone la Dea Lissa tras nu-

(d) Lib. 2.

mero delle Eurie, perchè quella Dea ifpirava il furgre, e la rabbia; (Eurip. in Herc, Eurenze) Virgilio vi pone anche la Difcordia Ensid. Lib. 8. v. 702.

<sup>(</sup>c) Verso 11. fino al v. 26.

ei fanno una sì energica dipintura ; tale è l' Emulazione, della quale Eliodo parla nell' istesso luogo; tale è la Tristezza, che i Greci personificarono, e deificarono sotto il nome di Axvue, o sia Oscurità, Caligine, e della quale Etiodo ei parla nel tuo poema dello Scudo di Ercole (a); e tali fono il Timore, e lo Spavento, & Bos, e Auus, che Esiodo nella Teogonia (b) fa nascere da Marte e da Venere. e li confidera come i seguaci del primo nel Poema dello Scudo d' Ercole (c), ed al quali Omero dà l'istessa origine, e l'istesso impiego (d), e che si veggono nel suo divino poe: ma ora scolpiti nel tremendo Egida di Minerva, ed ora fullo fcudo d' Agamennone (e); ora allestire il carro di Marte per correre alla vendetta d'Ascalaso (f), ed ora uscire da! navigli de' Greci per porre in fuga i Trojani in mezzo al turbamento ed alla costernazione, che cagiona il combattimento di Ettore, e di Ajace (g).

Noi sappiamo, che queste due deità avevano un tempio in Sparta, ed un altro in Ro-

(a) Verfo 264. fino al v. 270.

(b) Verfo 930. fino al v. 930.

(c) Verfo 195. e 463. fino al v. 466. (d) Iliade Lib. IV.

(e) Lib. XI.

(e) Lib. XI. (f) Lib. XV.

(t) Lib. XV.

(5)

ama (a), e noi vediamo nella tragedia d' Eschilo de fette innanzi Tebe i tette capi di quetta spedizione, in mezzo de lacrifici, tenendo le mani immerle nel fangue della vittima , giurare per Maste, per Bellona, e pel Dio della Paura (b) .

## . . Melie ( N. 6. ) p. 29.

Esiodo Teogonia verso 184. fino a 187:

Queste Ninfe eri avano, cioè non avevano una dimora fiffa e stabile, perche gli accidenti , che le avevano fatto incontrare , cioè che avevan prodotta l'illusione, dipendendo da molte combinazioni, non potevano effer fiffi e permanenti; ese erravano, secondo l'espresfione d' Eliodo, sa' excipora gaiar , Super immen-Sam terram, perche secondo quel, che si è detto, da per tutto avevan dovuto effer vedute, perchè in ogni perte se ne eran dovute incontrare. Il, nome istesso di Ninfe conferma ammirabilmente la mia idea . Nupon , Ninfa vuol dire velata, occulta, Noi fappiamo, che le no-Tom.VIII. vel-

(a) Livio Lib. II.

<sup>(</sup>b) I Chinest avevano auche essi gli spiriti , o deità , che alle passioni , ed affezioni dell' animo presedeano . Veggasi il Trattate sopra alcuni punti della Religione della China di Longobardi nel IV. Volume delle opere di Leibniz p. 104. & feg.

velle spose si chiamavan con questo nome, perchè andavan velate; noi sappiamo, che in uno de' due sessi due parti, che la patura ha nafeoste sotto due pareti, vengon chiamate ninse; noi sappiamo, che il bottone d' una rosa non ancora perfettamente schius ha l'issessi de nome; e noi sappiamo finalmente, che ninse si chiamano le tarsalle, che sono ancora nell'inviluppo, nel quale la meravigliosa metamorfosi si forma. Or tutto ciò, che si vede nell'oscurità, si vede sì indeterminatamente, così imperfettamente, che sembra come da un velò soverto.

Le cinque seguenti note spero che spare geranno un pieno lume su questo oggetto.

### . . . Di tante altre Ninfe ( N. 7. ) p. 29.

Veggasi Esiodo Teogonia v. 240. — 264. dove parla delle 50. Ninse marine fighe di Nereo, e Dori; e v. 346. — 366. dove parla delle altre tremila Ninse siglie dell'Oceano e di Tetide, che qua, e la disperse, or susta terra, ed ora sorto le acque abitano.

L'opinione full' anfibieta, full' incoffantedinora di queste Ninse or sulla terra, ed ora
sotto le acque, ce ne sa basantemente vedere
la remota origine nelle ottiche illusioni, delle
quali si è parlato. La Ninsa, che si era incontrata la notte in una paluodo soresta o sulle sponde d'un siume, o vicine ad un sonte,
e ad un lago, non incontrandos più nel gior-

no, perchè si eran dileguate le tenebre, nè incontrandoli più nelle altre notti, perchè non s'incontravan più gl'istelli accidenti, che avevan prodotta l'illusione, si credeva, che fosse Sparita, perchè si era tuffata nelle acque. L' istesso avveniva in quelle, che nel mare, o nelle marine caverne, o vicino alle spiagge del mare fi eran vedute (a) .

Si rifletta, che questa misteriosa dimora delle Ninfe offre un altro argomento alla nofira idea . Boscosi monti, felvagge foreste, maremme, laghi, fiumi, fonti, mare, o marine caverne, erano i luoghi i più atti a favorire l'errore; giacene l'illusione avrebbe potuto Ivanire avvicinandoù all' oggetto, che la produceva; ma quest'oggetto o era inaccessibile per gli offacoli, che la natura ifteffa del luogo opponeva, o lo diveniva per quell'altera. zione, che fi produce nell'immaginazione dall' orrore, e dal timore, che, oltre le tenebre, ognuno fa quanto i luoghi di quelta natura fono atti a deftare.

Finalmente il trovare queste deità presso popoli, e tempi più distanti tra loro, ci confer-

<sup>(</sup>a) A questo alludono i tre versi d' Omeno rapportati da Pausania , ne quali si dice : , E voi Ninfe ritiratevi nelle vostre profonde " caverne, un vecchio fortunato fotto le onde vi " aspetta : andate a rivederlo , ed a brillare 3) alla sua corte .

ferma nell'opinione della causa comune; che ha dovuto esserne l'origine.

Virgilio ci fa vedere queste deità conosciute dagli antichi abitatori del Lazio molto tempo prima, che questi avessero avuta la mesoma relazione de Greci , e precifamente nella religiofa epoca, che noi abbiamo loro affegnata. In quell' aureo luogo dell' Eneide, nel quale Evandro manifesta ad Enea l'antichistima istoria del territorio, che egli occupava, e che fu quindi quello nel quale Roma fu fondata; questo territorio, egli dice, non era anticamente che una valta forella foggiorno di Ninfe, e di Fauni, che non dovevano ad altro fuolo la loro origine ; gli uomini, che l' abitavano, eran rustici, e grossolani come gli alberi , che li vedevan nascere ; essi erano sì lontani dalla coltura, che non fapevan neppure attaccare i buoi all'aratro (a) ec.

Tutt' i popoli del Messico han creduti i fiumi, le maremme, i laghi popolati di simili deità: e si sa, che ne vasti recipienti di acque essi gittavano in ogni anno un fanciullo per tener compagnia a queste deità, che l'abis-

tavano (b).

Nell'estremità dell'altro Emissero i Coreensi avevano la medessima credenza, ed allorchè divennero tributari della China, il loro

Re

<sup>(</sup>a) Virg. Eneid. lib. VIII. verfo 314.

<sup>(</sup>b) Laffiteau costumi de Selvaggi T. 1.

Re ottenne di conservare la prerogativa di saerificar solo a queste chimeriche deità. Gli Spirisi delle cinque principali montagne della China, de'quattro mari, e de'quattro siumi, che ricevevano i divini onori da'Chines, sembravano derivati dallo istesso errore (4).

Presso gli Sciti, presso i Germani, e presso i Galli regnava la medesima opinione. I Dei Sulevi, Comodevi, Silvasici di questi ultimi erano prodotti persettamente simili dell'istessa causa. Finalmente le antiche leggi dela Norvergia, che probissono d'adorare i Geni de siumi, del laghi, e de sepoleri ec. (b), ci mostrano gl'istessi effetti dell'istesso errore negli antichi abitatori di questa sì remota regione.

... Degli Dei Penati, e de Domestici Lari.

Il nome, che si dava a questi di \*Laria, di Larva, che indica ombre nottutue, fantasmi, spettri e maschere degli antichi, che Larva si eliminavano, forsi perche occultavano colui, che le portava come lo spettro; il fantasma, che l'ottica illusione aveva presentato all' uomo sintorno alla sua abitazione, si

(a) Notigie del Teking. p. 428.

<sup>(</sup>b) Vedi l'introduzione all' Iltoria di Danimarca T. II.

credeva, che nascondesse il Nume, che alla fua custodia vegliava; l'interpetrazione data da alcuni, fecondo ciò, che ce ne dica Dionisio d'Alicarnasso (a) alla parola di Penati traducendola per Dei secreti, o nascosti; l'antica tradizione Etrufca rapportata da Arnobio (b) dalla quale fi rileva, che fi era fempre ignorato il numero, ed i particolari nomi di quefti; finalmente l'antichità del culto di questi Dei Lari, e Penati di molto anteriore alla fondazione di Roma, e la celebrazione della loro festa durante i Saturnali , formano una ferie d'indizi; che insieme combinati ci fau vedere con baftante chiarezza, che la prima origine di queste domestiche deità non fu altro, che l'errore de sensi, del quale si è parlato, e che l'epoca di quest'origine corrisponde persettamente a quella, che nel nostro si-Rema loro viene affegnata, epoca nella quale gli uomini, ancora sepolti nelle più folte tenebre della barbarica ignoranza, dovevano effere molto più creduli della plebe de' noftri di, presso la quale, malgrado i lumi, che da ogni parte la circondano, una fola di queste illufioni giudicata da una donna come l'apparizione d'uno Spirite basta per accreditare l'essienza di questo spirito in quel luogo per un contado intero. La caufa celebre ultimamente

<sup>(</sup>a) Lib. X. (b) Lib. III.

agitate sopra quest'oggetto ne'nostri tribunali ei mostra bastantemente, che non vi è la menoma esagerazione in questa asserzione.

#### .... Lemures ( N. g.-) p. 29,

L'idea, che ce ne ha trasmessa Nonio (a) corrisponde persettamente a quest' origine. Lemures, dice egli, funt larva nocturne, & terrificationes imaginum, & bestiarum. L'antico rito, del quale parla Varrone, e col quale fi cercava d'espeller nella notte questi Lemuri dalla casa, ci conferma anche nella nostra idea . mostrandoci le vestigie det terrore, che avevan dovuto nel principio destare le appariziomi, o sia le ottiche illusioni, che avevan data origine all' opinione dell' eliftenza di quefte deità . Quibus semporibus , dice egli , in facris fabam jactant noetu, ac dicunt fe Lemures dome extra januam ejicere (b). Il rito infatti efigeva, che nelle tre notti, nelle quali si celebrava fa festa a quelle deità consacrata, il padre di famiglia a mezza notte fi levasse da letto, che fi riempisse d'un sagro spavento, che facesse un certo strepito colle dita delle mani, e col percuotere sopra un vaso di bronzo, come per allontanarle da lui, e che non si rivolgesse in dierro, allorche gittava per dietro le ipalle le

(a) Des propriet. fermon.

<sup>(</sup>b) Var. lib. s. de vis, P. R.

fave: tutte vestigie del timore, che avevan recato le apparizioni, alle quali dovevano la loro origine queste deità, l' antichità delle quali corrilponde all'epoca, che noi abbiamo loro affegnata, giacchè questo culto era molto, più antico di Roma, e fe ne riconoficeva l'. origine dagli antichi abitatori del Lazio.

#### . . Degli Dei Mani ( N. 10. ) p. 30.

I Poeti Greei, e Latini diftinguevano come fi sa tre forti di cofe nell'uomo: il core po, l'anima, e la fua ombra o fantasma. Omero dove parla del privilegio conceduto da Proferpina a Tirefia (a); Virgilio dove fa invocare ad Enca le ombre paterne (b), e dove fa parlare Didone vicina a darfi la morte (c), e' indicano questo principio dell'antica mitologia, che Lucrezio ci manissia anche con maggior chiarezza ne' seguenti versi:

(a) Odiffea lib. XI. 16

(b) . . . . . Salvete recepti
Necquicquam cineres , animaque umbraque
parerna . . . .

Eneid. Lib. V.

(c) Et nune magna mei fub serras ibit imago. Æneid, Lib. IV. : . . . : Effe Acherufia templa,

Quo neque permaneant anima, neque corpora nostra,

Sed quadam simulacra modis pallennia mirris (a).

Gli Egizi avevano presso a poco avuta l' istessa opinione. Essi credevano, che l'anima era composta da un corpo sottile e luminoso, e da ciò, che si chiama intelligenza. Il corpo sottile era, secondo loro, la parte più materiale dell'anima, la sua immagaine, il primo inviluppo di essa; e l' intellesso ne era la parte più leggiera (b).

Pitagora aveva sostenuta ed insegnata una simile dottrina colla sua ipotes de membri equivalenti, che aveva il corpo leggiero, ed aereo, del quale egli supponeva l'anima rivesitta, e che le serviva di primo inviluppo al-

lorchè era unito al corpo mortale.

Simile opinione, con picciole differenze, noi vediamo presso quasi tutti i popo i nascere, ed espandersi in quel periodo dell'eroiche società, che alla religiosa epoca, della quale parliamo, corrisponde.

(a) Lucret. Lib. I.

<sup>(</sup>b) Veggast ciò che su questa dostrina des gli Egizj si troverà indicato nal PU. capo di questo libro.

Or queste ombre, questi corpi sottili, che i Greci, ed i Latini credevano, che dalle anime alle quali appartenevano, si separassiero dopo la morte dell'uomo, venivano da questi ultimi chiamate Manes. Gli Dei di questo nome, eran gli Dei, che si credeva, che proteggessero queste ombre, e che proteggessero ancora i sepalcri, intorno a' quali si credeva, che queste ombre solessiero nella notte errare, onde i morti venivano ad essi raccomandati, come dall'antiche sepolerali iscrizioni si rileva, D. M. Dii Manibus.

Or chi, non vede, che così l'opinione dell'essenza di queste ombre, come quella della loro prossimità a sepoleri, quanto quella degli Dei, che di questi sepoleri, e di queste ombre prendevan cura, han dovuto ugualmena te ristonolere la loro prima origine dalle ottiche illusioni delle quali si parla! L'opinione, rapportata da Servio, di coloro, che creadevano, che gli Dei Mini sossimo, che di Dei Mini sossimo, che dal lot ro nome si ra shiamato Mana il mattino: e la costante opinione degli antichi, sì opportanamente adoprata da Virgilio (a), sì chiaranamente adoprata da Virgilio (a), sì chiaranamente adoprata da Virgilio (a), sì chiaranamente mena

<sup>(</sup>a) Dove descrive l'apparizione dell'ombra el Ansbise ad Ruca in Sicilia nella noste, che fegui all'inoendio delle navi , e dove sa divre all'Ombra, che l'Oriente, a sia il Sole sin-

mente indicata da Properzio (a), che le ombre non poteffero errar per la terra, e manifestarsi agli uomini, che nella sola notte, ma che inimiche della luce coll'avvicinarsi del giorno dovessero nell'inferno restituirsi, non fanno, che confermarci in questa nostra idea, indicandoci l'antica tradizione delle notturne apparizioni, che ne eran stata l'origine.

L'idee de Taitiani sul loro Dio Orometoos, che secondo essi aitti intorno a cimiteri, e su' loro Dei Techee, ciacheduno de
quali custodisce, e si raggira intorno al cadavero dell' uomo, del quale ha avuto cura durante la vita (b), sembrano derivate dall'issefa causa, e suppongono gl'issessi errori. L'opinione che hanno, che queste Deità entrino
qualche volta nelle case durante le tenebre
della notte, forma un altro indizio delle ottiche illusoni, alle quali debbono la loro
erigine.

THE A LOS STORAGES SO THE SPECIAL

inimico l'obbliga a vitirarfi . V. Eneid. lib. V.

(a) Properzio lib. IV. Elogia VII. deve dice Nocte vaga ferimus, non clausas liberat umbras,

Luce jubene leges Lether ad flagna reversi, &c.

(b) Vedi Renaldo Forster nel suo viaggio nell'Emissero australe. Part. IV. Cap. X. . . . . : Giganti ( N. 11. ) p. 30.

Io prego colui, che legge, di por mente alle seguenti riflessioni . Noi troviamo questi Giganti descritti come efferi mostruosi; noi troviamo l' idea di questi Giganti costantemente affociata a quella delle montagne; noi li vediamo rappresentare le principali figure nelle guerre degli Dei . Non in un folo popolo, non in un solo tempo, non in una sola mitologia, ma in tutti i popoli, in tutti i tempi , in tutte le mitologie ci vengono sotto il medesimo aspetto dipinti. In Esiodo i tre Giganti Costo, Briarco, e Gige han ciascheduno cinquanta tefte, e cento braccia (a); fono di straordinaria grandezza, e d'invalutabile for-22, gittano trecento scogli per volta, e sono i principali combattenti nella guerra tra' nuovi Dei, e gli antichi (b). Le viscere della terra fono la loro dimora (c), e per mostrarci le remzioni, che avevan col mare ( come fi sa, che ogni Vulcano, che è in azione, deve averne) egli fiffa la casa di Cotto, e di Gige ne' fondamenti dell' Oceano, e da a Briarco per moglie la figlia di Nettuno.

. Nell' istesso Esiodo Tifeo, che in greco si-

<sup>(</sup>a) Teogonia verso 148. fino al v. 153.

<sup>(</sup>b) Ibid. verso 713. fino a 716. (c) Ibid. verso 734. fino a 737.

gnifica il fumo del fuoco, i vapori infiammati, (u) ha cento teste fimili a quelle d'un drago ; nere sono le sue lingue; girtano siamme i suoi occhi, e da tutte le sue teste s'innalea tremendo suoco; inintelligibili, e varie sono le sue voci è le sue grida si sentono no accieli, ed a'suoi fremiti rimbomban sino le lontane montagne. Nell' attacco di Giove con questo Gigante si descrivono tremuoti, tempeste, turbini di venti, ignee eruzioni, combustioni, incendi (b).

In Ovidio, e negli altri Poeti, negli antichi istorici, e mitologi fi trovano fimili idee.

I Giganti sradicano le montagne, le lanciano contro gli Dei, le ammucchiano le une fu delle altre, trasportano il monte Offa ful Pelion.

Pifco è fcacciato fotto il pefo della Sicilia;

l'Erna è ful fuo capo; gti sforzi del Gigante per liberarfene producono i tremuoti, ed il fuo fiato infiammato è la causa dell'eruzioni di questo vulcano (c). I contorni di Cuma sono da Diodoro chiamati il paese de Gigan-

(a) Ibid. verfo 815. fino a 820. (b) Ibid. verfo 820. fino a 868. Si rifleta anche che fecondo l'ifteso Esiodo questo Gigame è figlio del Tartaro e della Terra. Teogonia v. 820.

(c) Ovid. Fast. Lib. IV. Metamore Lib. V. Vedi anche Pindaro Pyth. I. Eschil. in Promet. Hygin. Fab. 151. Nonnus Fab. 152.

Ri (a); i Campi Flegrei erano la loto dimora secondo la tradizione d'Apollodoro (b); e mell'affalto dato agli Dei essi lanciavan querce, alberi, e scogli inflammati. Pallene in Macedonia, ed un luogo d'Arcadia, dove, secondo Paulania, escono vapori inflammati, sono stati anche considerati come l'abitazione de' Giganti (c).

Nel frammento di Sanconiatone da noi più volte citato si dice, che i Giganti figli di Fas, Pur., Flox, cioè di Lume, fucce, e siamma che ezano d'una mostruosa grandezza, avevan dato il loro nome alle montagne Casso, Li-

ban, Antiliban, e Bratis.

Nelle antiche tradizioni Egizie, noi vediamo Tifone, il grande inimico d'Ofiride, deferitto come un mostro, che aveva molte teste, e molte mani, le di cui braccia si estendevano sino a'consini del mondo, e il di cui
espo era coverto di dense nubi; vivo succe
usiciva dalla sua bocca; spazi immensi aveva
incendiati; violenta ne era stata la nascita,
giacche aveva lacerato il seno di sua madre
per uscirine; in un turbine di succo era rimaper uscirine; in un turbine di succo era rimaper uscirine; in un turbine del lago Sarbonide si teneva nascosto; le moste, che intorno a questo lago si trovavano, eran le sue

<sup>(</sup>a) Diod. Lib. V.

<sup>(</sup>b) Apollod. Lib. I.

<sup>(</sup>c) Paufan. in Arcad.

esalazioni : figure vive de' tremuoti , che pre-'cedono le prime eruzioni de' vulcani, de' fenomeni, che accompagnano, e seguono la loro estinzione, delle maremme e de'laghi, che nell'antico cratere sovente si formano dalle acque, che vi fi arrestano, e delle mofete, che

li circondano (a).

Nelle istesse tradizioni si parla delle figure spaventevoli, che si videro uscire dalla terra nelle periecuzioni da Ofiride fofferte. Quefre figure erano giganti mostruosi , de quali l'uno aveva molte braccia, altri teneva melle fue mani un quarto di montagna, e lo lanciava contro il cielo, ed ognun di loro era diffinto per intraprefe meravigliofe, e nomi spaventevoli. Queste spaventevoli figure si trovavano, al riferir di Plutarco, dipinte negli atri de' tempi, ed il popolo, che andava ad affestere a' facrifici, nel mentre, che cantava le lodi d'Ofiride, percuoteva quelle figure, e le caricava di maledizioni ; pe' mali , che fi credeva, che avessero recato al mondo. Ma questo rito non escludeva, che queste detestate Deità ricevessero anche i loro omaggi, giacchè l'illeffo Plutarco ci dice, che fi facrificava alcune volte a Tifone (b).

Nell'

<sup>(</sup>a) Plut. in Ifide & Ofiride . Idem de Oraculis . Erodos . Lib. III.

<sup>(</sup>b) Plut. in Ifide & Offride. Vedi anche Diedoro Lib. I.

Nell' Edda, o sia nella Mitologia degli Scaredinavi si parla a lungo de' Gigante, e dela loro guerra cogli Dei. Tette, e grandiose immagini campeggiano nelle savole a quest'oggetto relative; ma in niuna di queste vi è la menoma apparenza, che si trattasse di uomini giganteschi. Questi Giganti sono neglia antri oscuri della terra incatenati; i loro ssorzi per rompere le loro catene san vacillare le montagne, producono i tremuoti; queste catene satanno un giorno rotte, essi uscranno dalle loro abitazioni oscure per detronizzare gli Dei; l'atco celesse sarà il ponte, pel quale essi passeranno alle superne volte, e l'uman genere sorà allora di nuovo oppresso da tutte le calamità possibili (a).

Nel Giappone l'intoria delle prime età del mondo non contiene, che le tradizioni de' combattimenti degli Dei contro i Giganti. I moltri, de' quali vi fi parla, fono prefio a poco fimili a quelli de' popoli, de' quali fi è parlato; fimili prefio a poco fono le loro getia, de effi hanno ancora felte, e riti commemorativi di queste antichissime guerre (b).

Nelle antichissime tracizioni de' popoli delle Indostan, nelle loro seste commemorative.

(a) Fedi le favole 2. 4. 16. 27. 31. (b) Fedi Kempher Lib. III. C. I. Charlevoix Isloria del Giappone Lib. preliminare Cap. XIII. ve, ne' loro riti, ne' loro inni, nelle loro leggende, si trovano l'istesse ide di Giganti, e di Gigantomachie, di questi mostri, che avevan combattuto cogli Dei, e che ne eran rimasti vinti. L'uno aveva aperto orribili vorragini; l'altro aveva percosso il Sole, e la Luna; l'altro aveva preparato abissi, ne' quali la terra sarebbe stata ingojata; altri snaamente surono schiacciati sotto le montagne, che essi avevan lanciate, e che un Dio aveva rovesciate su di loro (a).

Presso i popoli dell'America si trova la medessima credenza. Da per tutto si trovano nel nuovo mondo come nell'ant co le tradizioni de Giganti, e della loro guerra cogli Dei. Efficredono, che le montagne si no abitate da Giganti; che i recmuoti sieno dacassi cagionati: ed alcuni di questi pepoli, americhe la terra vacillante sotto i loro piedi perpendono la armi, tirano sassi e freccecontro le montagne, e credono d'allontanare in questo modo questi cattivi spiriti, che si vogliono impadronire del loro paele (6).

Tom.VIII. K Com-

<sup>(</sup>a) Vedi l' Autore delle Cerimonie Religiole T. IV. l' Roria Generale de viaggi T. X. le Lettere Edificanti T. XII. e XIII. e M. Dellon delle divinità, che adorano i Popoli dell' India T. III.

<sup>(</sup>b) Vedi ciò che il Padre Laffiteau ne di-

Combiniamo infieme tutti questi fatti, e vediamo, quale può essere la causa comune di un sì comune errore.

Nelle gran catafirofi della terra le montagne han dovuto più d'ogni altro richiamare l' attenzione, e lo spavento de' miseri atterriti mortali . I tremuoti, che han fatto fendere, e crollare montagne intere; che sovente han fatto l'une su delle altre ammucchiare; che ne ban distaccate immense rocche; l'eruzioni ignee, che da' volcanici monti fon partite con spavensevoli, ed orribili fenomeni, che han bruciato spazi immensi, che han prodotte alterazioni confiderabili ne vicini mari : fono avvenimenti, che il tempo può alterare, ma non fcancellare dalla memoria degli uomini, presso i quali l'idee di disordine, e di roving fanno un' impressione, che le opposite idee d'ordine e di pace non sono state, ne saran mai atte ad uguagliare .

Or supponiamo ciò che è, e che niuno potrà negare, che alcune di queste catastrofi abbiano preceduto, o accompagnato la religio-fa epoca, della quale parliamo, cioè quando il politeismo si è già introdotto, supponiamo anche ciò, che ha dovuto avvenire, e sonza del quale non si potrebbe mai spiegare la causa e l'origine di questa si universale, e si unifor-

ce nella sua Opera sopra i Costumi de' Selvaggi Tomo II. forme credenza; supponiamo, io dico, che per un effetto dell' istesso errore de'sensi, del qualche si parla, o le vaporose ed ignee esalazioni d'un volcano (a), o qualche altra combinazione d'accidenti abbia fatto qualche gran spettro apparire sopra, o vicino ad alcuna di queste montagne: quale doveva esserne la conseguenza? Questo spettro è l'intelligenza, che abita la montagna quest' intelligenza, che ha si grande e si mostruosa sorma è il Gigante, che la sa agire; questo sorma è il Gigante, che la sa agire; questo Gigante, che nelle gran catasstrot ha lanciato imisurate rocche, o immenfo suoco contro il cielo, è stato in guerra coi Numi.

Io non nego, che abbia dovuto effervi un tempo, nel quale la matura più freca, e più vigorofa, abbia dovuto effer più gigantefea nelle sue produzioni; io non nego, che abbian dovuto effervi uomini giganti, ed animali giganteschi; io non nego neppure, che abbian dovuto effervi animali, che oggi più non sono; ma tutto ciò, che si rileva nelle tradizioni alle guerre de Giganti relative, non ha niente, che fare, come si è veduto, nè con al fatti uomini, nè con sì fatti animali. Le

<sup>(</sup>a) L'autore d'un inno, che si attribuisce ad Omero, dice che Giunone irritaté contro di Giove, discese sulla terra, donde essa fece useire de vapori, che sormarono lo spaventevole Tiseo.

fole ottiche illusioni, che fecero nascere i Lemures, e le Ninfe, e le altre divinità di quefin natura, potettero partorire i Giganti. de' quali si è parlato; ed Esiodo ci fa baltantemente vedere questa comunione di causa, e contemporaneità di epoca, dicendoci, che l'istesse gocce del sangue di Celo sulla terra cadute, dopo la fatale mutilazione, produffero e le Ninfe Melie, ed i Giganti (a) .

# . . . Le virtà, ed i talenti ( N. 12. ) p. 12.

L'une e gli altri ebbero infatti le loro deità. Tali erano quelle della Buona Fede, e dell' Onore, delle quali parlano Cicerone, e Plutarco come due deità da' Greci, e da' Latini con ugual religione adorate (b); tali erano quelle della Giustizia, e dell' Equità invocata forto i nomi di Temide, d'Aftrea, e Dice, da' Greei, e di Sidie da' Fenici (c); tale era

(a) Teog. v. 185. fino al v. 187.

(b) Cic. de Natura Deorum Lib. II. & Orat. pro Mure. Plutar. de Fort. Rom. Dienisio d' Alicarnasso Lib. II.

(c) Esiod. Teog. v. 901-906. Opere e giorni v. 256-274. Veggasi anche l' Inno a questa Dea d' Orfeo , ed Euripide nella Tragedia de' Fenicj , dove ci fa vedere questa Dea scolpita nello scudo di Polinice con queste parole all' intorno : Io ti riftabiliro . Vedi finalmente il citato frammento di Sanconiatone presso Eufebio .

· la Dea della Pietà, e quella della Misericordia, che ebbe quel celebre tempio in Roma chiamato per antonomalia Afilo (4) ; tale era Metis, o fia la Dea della Prudenza, che Esiodo chiama la prima sposa di Giove (b); tale era Aleteja o la Verità, che alcuni fanno figlia di Giove, ed altri del tempo (c); tale era Stige o la Dea, che presedeva all'osservanza de' giuramenti (d); tale era la Dea del Budore, e della Pudicizia, che ebbe due tempi in Roma, perchè le matrone sdegnavano di facrificare a questa Dea insieme colle plebee (e); tale era Arpocrate o sia il Dio del Silenzio, e della Discrezione, che i Latini invocavano fotto il nome della Dea Angerona (f), ed alla quale affociarono il Dio Aius Locutius, cigè il Dio, che fa parlare opportunamente (g); e tali

(a) Cic, de legib. Lib. II. Plin. Lib. VII. C. XXXVI. Serv. in VIII. Aen.

(b) Efied. Teogonia v. 836-887.

(c) Pindaro Olimpiache ode 10.

(d) Estodo Teog. v.397-400. e v. 775-807. (e) Livio Lib. X. Cap. XXV. Il nome de

questa deità era Aidos presso i Graci. Vedi Esiodo Poema delle opere e de giorni v. 197. 198.

(1) Numa Pompilio regolò il culto di quefia Das in Roma Joto il name di Tacità. La Jua festa il celebrava nel tempio della Dea Volupia. Macrob. Sat. Lib. 1. Gap. X.

(g) Liu. Lib. V. cap. V. Cic. De Div.

tali erano riguardo a talenti Mnemoline (a), e le nove Muse sue figlie, e di Giove (b); tali erano Armonia (c), e le tre Grazie Aglaja, Talia, Eufrofine, figlie di Giove, e della bella Eurinoma, che erano considerate non solo come le dispensatrici di quel dono, senza del quale tutti gli altri sono inutili, cioè del dono di piacere; ma che fi credevano anche le ispiratrici della più cara delle virtà, la riconoscenza, donde è derivato; che in tutte le lingue si adopra il loro nome per esprimere la riconoscenza de beneficj, e donde derivo, ehe gli abitanti del Chersoneso grati a' soccorsi, che dagli Ateniesi avean ricevuti, innalzarono un altare con quell' iscrizione sì applaudita da Demostene : a quella delle Grazie, che presiede alla riconoscenza (d).

Noi

Lib. I & II. Aul. Gell. Lib. XVI. Macrob. Sat. Lib. III. cap. IX.

(a) O sia la Memoria. Essa era figlia di Giove, e madre delle Muse, che coll'istesso padre Giove aveva generate Estod. Teogonia v. 52. 60. 915.917.

(b) Vedi Esiod. Teogonia v. 75-103. do. ve e da nomi di queste nove Muse, che egli papa porta, e dagli oggetti della loro influenza si rilevano i diverst talenti, a' quali si credeva, che esse presedessero.

(c) Efiodo Teogonia v. 937.

(d) Efiod. Teog. v. 907. 910. Pindaro Olim-

Noi sappiamo, che il Prometeo de' Greci era il Dio dell'industria, Egli aveva rubato il fuoco a Giove, aveva fatto degli uomini coll' argilla, perchè fomministrando l'industria a' mortali, aveva loro infegnato ad impadronirfa de' beni della natura, e ad imitare le sue opere (a), Noi sappiamo anche che la Dea Pico de' Greci, e la Dea Snadela, e Suada de Latini, erano le Dee della Persuasione (b), e che il Thorb degli Egizi , il Tague de' Fenici . l' Ermete de' Greci, il Teutates de' Galli , l'Erminful , o Irminfus de' Germani , il Mercurio de' Latini erano gli Dei dell' eloquenza, e del fapere (c), e d'un altro talento ancora prefio alcuni di questi popoli cioèndi quello del furto, e della rapina (d), talento, che l'ifforia

Olimpiache Ode XIV. Il disposso sulla riconoscenza di Crisippo prosso Seneca Lib. II. de Benesia ciis, e Demostena Oras, pro Corona.

(a) Veggasi il Prometeo d'Eschile. Esiodo lo chiama per questa ragione l'industrioso, ed astu-

to Prometea . Teog. v. 510. 511.

(b) Efied. Opere, e Giorni v. 73. Paus. in Bosot. O: in Corinth. Cic. de Cl. Or.

(c) Veggali il Fram. di Sanconiatone prefso Eufebio. Eradoto lib. 1. Diodoro lib. 1. Effodo nella Teog. v.938. 939. e nelle Opere e Giorni v. 80. Livio dec. 1v. lib. v1. c. x11v. e l' Opera di Giovan. Nic. Trast. de Mercuri.

(d) Plutarco ne' suoi problemi dove parla del sulto, che i Sami rendevano ad Ermete. eroica di tutt' i popoli ci prefenta come molto glorioso nel periodo della società, che alla seligiosa epoca, della quale parliamo, conzisponde.

Noi sapoiamo inoltre, che gli Egizi sotto il nome di Neish, o d'Ogga, o Onko (a), i Greci sotto quello d' Atene, o Pallade (b), i Latini sotto quello di Mineva, e i Galli sotto quello di Bellisma (c) si erano presso poco soggiata un'istessa Deità, che alle arti, alle scienze, ed a' bellici talenti presedeva. Noi sapoiamo anche, che i Dei Merumo, ed Ipsuranio, Agreo, ed Alico, Crisore, e Tecamite, Agrai, ed Agrote, Dagone, o Sitone de Fenici avevano cialcheduno un'arte, o un mestiere di propria pertinenza (d).

La caccia ha avuto presso la più gran parte de' Popoli la sua particolare Deità, e si

(d) Il Frammento di Sanconiatone presse Ensebio.

<sup>(</sup>a) Platone la chiama col primo nome nel Timo; ma gli altri antichi feristori si servono degli altri due, ed Escollo adopeva per questa vagione il nome d'Onka Pallade per indicare la Minerva Tebana, nella Trag. de sette innanzi Tebe.

<sup>(</sup>b) Esiodo Opere e Giorni v. 64. e 72. e mello Scudo d'Ercole v. 197. 200. 325. 340.

ne de Galli, dove parla di questa Dea.

sa, che i Galli invocavano Arduina molto

tempo prima di conoscer Diana (a).

Noi fappiamo finalmente, fenza parlare del Dio Telesfore, e della Dea Meditrina (b), e di varie altre Dettà di quella specie, che la Magia istessa, ed il talento della divinazione ha avuto presso molti popoli la sua particolare Deità. Tali erano gli Dei Aminus e Magus de Fenic (c), tale era il Protes de Greci (d), e tale era il Dio Nababas degli Eveensi, del quale parla la Scrittura, e che secondo l'etimologia di S. Girolamo significa colui, che presiede alla prosezia (e).

(a) Veggafi l'istoria della Religione de Galli deve parla della Dea Arquina; e dell'anzica Foresta, che avveva preso da questa Dea il suo nome.

(b) Deita, che a relenti medici proseder

(c) Vedi l'ifteffo Frammento di Sanconia

sone presso Eusebio .

discorso di Menetao a Telemaco, e Vingilio George. lib. 1V. dove parta della perdica delle Api di Ariste.

(c) Veggasi il lib. IV. de Ro cap.XLVIII. ed il commento del citato Padre. Grozio sul mepo XLVIII. d' Isain parla anche di questo Dio some d'una delle più venerate Deità de Babilones.

# 1 . . . D' alero Deita ( N. 13. ) p. 32.

Non altrimenti , che le virtù , ed i talenti, i vizi ebbero ancora le loro particolari Deità .

La Frode, e gli Amori illeciti (a), la Voluttà, e l'Impudenza (b), l'Imprudenza (c), e la Crapula (d), la Calunnia, e la Derifione (e), il Dispreggio delle leggi, e il Mendacio (f), ebbera i lora Dei, e le lora Dee; Murcea, e Stimula erano anche due Dee, che a' due opposti vizj della pigrizia, e della perniciofa vivacità presedevano (g); e se i pii la-

(a) Estodo le fe nascere dall' odiosa notte Teog. v. 224.

(b) Macrob. Satur, lib. 1. cap. x. dove parla della Dea Volupia.

(c) Questa Deità si chiamava da' Latini Coalemus ...

(d) Filostrato nella dipintura del Dio Con mo Imag. III.

Eliano Var, Hiftor, lib. 1. cap. XXVII. . parla d'una Dea Adefagia invocata come la Dea della Ghiortoneria in Sicilia,

(e) Efrod. Teog. v. 214, e Luciana in Deorum Concilio, deve parla del Dio Momo

(f) Efied. Teog. v. 229. 230. (9) Festo nella voce Murcea, e S. Abgust. de Civ. Dei lib. IV. cap. XI.

drī invocavano Ermete nella Grecia; se ia memoria di questa antica preragativa del figlia di Giove i Sami, al riferir di Plutarco (a), toleravano ancora i surti, che si scommettevano durante i sactifici, che si sacevane ad Ermete Caridota; i devoni ladri del Lazio avevano, come quelli, la loro particolare Deità da invocare, e da rendersi propizia coi doni, e colle offerte d'una parte de loro furtivi acquisti. Tale era la Dea Laverna (b), che aveva altari e boschi a lei consecrati in Roma (c). Noi sappiamo, che per la particolare devozione a questa Dea i ladri furono chiamati Laverniones (d), che i venditori, che voglevano defraudare i compratori, l'invocava-

(a) Ne' poc' anzi citati Problemi

(b) Noi troviamo nella commedia di Plaue to insitolata la Cornicularia la seguente pregbies ra di un ladro: Mihi, Laverna, in surtis celtrassis manus. Laverna, rendi le mani agili al furto.

(c) La porta Lavernale era così chiamata in Roma per l'ara di questa Dea, che l'era d'accanto. Varro de lingua lat. Jib. IV.

Nella via Salaria vi era anche un bosco a questa Dea consecrato, come si può vedere in Acrone Comment. in Horat, Lib. I. Epist. XVI.

(d) Laverniones quod sub tatela Dea La-

no (a); e che col progreffo del tempo essa effese il suo impero sopra tutti gl'ippocriti, e tutti gli ordini de' pubblici impostori, come l'indica sì eloquentemente Orazio in que' faoi versi:

### . . . . Pulchra Laverna ,

Da mibi fallere; da justo sanctioque videris Nottem peccasis, & fraudibus objice nubem (b).

. . . . Sui diverst beni , e sui diverst mali ; ( N. 14. ) p. 32.

Se noi offerviamo la Greca Religione, noi vi troveremo le Deità de' diversi beni, noi vi troveremo le Deità de' diversi mali. Noi vi troveremo l' Ardore impetuoso, e la Vittoria,

(a) Come si può rilevare dal seguente frammento di Lucilio.

Si versus facies, Musis, si vendis, Laz verne.

(b) Lib. I. Epift. XVI.

I Cinesi obbero altrest gli spiriti, o deita cast delle visiti come de vizi. Vedi il citato traszato di Longobardi nel IV. volune delle opere di Leibnitz a ne 104. O seg. Il Vigore, e la Forza (a), la Speranza, e la Fortuna (b), la Consolazione (c), e la Celebricà (d), personisicate, e dessicate; noi vi troveremo il Dio Coros, o sia il Dio dell'Occassione (e), e le Dec Dite; o sia delle Preghiere (f), Assalia, o sia della Sicurezza, Eunomia, o sia delle buone leggi, ed Irene, o sia della Pace (g).

Noi vi troveremo anche le Deità a quefle opposte, cioè quello dell' Ervore (b), dell'
angosciosa Mileria, della Vecchierza inferma,
del Travaglio affannoso, della Discordia; dell'
Oblio, della Peste, de' Dolori, delle Zusta,
delle Occisioni, delle Battaglia, delle Stragi,
delle Rise, de' Lrigs, e delle calamità tutte, che l'uman genere assignoso, e che, se-

con

(a) Esiod. Teog. v. 384. 385.

(b) Pausan. in Boot. O in Corintin.

(c) Pauf. in Corintb.

(d) Esion. Opere e Giorni v. 762. 763. Pindaro Olimpiache Ode XIV. Ovid. Met. Lio. XII.

(e) Vedi la descrizione, ebe ne da Ausonio.

(f) Efiodo le chiama figlie di Giovo, ed Omero ne fa una bella dipintura nel Lib. IX. dell'Iliade.

(g) Esied. Teog. v. 902.

(h) Omero Tiade Lib. XIX. dove parls della nascita d'Ercole.

condo l'espressione d' Enodo, deità sono tutte tra se cognate (a). Noi troviamo nell' Edipo di Sofocle il Coro diriger voti a Minerva, ed a Giove per liberarli dal Genio, che desolava Tebe colla peste (b), e nell' Elettra di Euripide noi vediamo Oreste, incerto se doveva commettere il parricidio ordinato da Apollo dire : foffe mai un Genie malefico , che mi avesse ingannato sotto la forma di quel Dio (c) ?

k

ä

Se noi offerviamo la Latina Religione, 'noi vi troveremo una gran parte di queste Deita, e molte altre a queste simili. Noi vi troveremo la Dea dell'Occasione (d), e gli Dei della Sicurezza ( Dii Securi ); noi vi troveremo la Consolazione, la Celebrità, la Fortuna, la Tranquillità, la Pace, la Concordia, il Soc-

(b) Sefocle nell' Edipo art. 11 il Coro chiama questo Genio un Dio più spaventevole di quello della guerra.

(c) Euripide nell' Elettra atto IV.

(d) Vedi la citata descrizione ebe ne fa Ausonio .

<sup>(</sup>a) Efiod. Teog. v. 214. e 225. .. 232. · dove parla di tutte queste Deità . Veggasi an h: la bella enumerazione, che ne fa Virgilio, allorche parla delle Deità, che rifiedono nel vestibo. lo , e nelle prime foci dell' Orco . Æneid. Lib.VI v. 273. .- 280.

corfo, e la Libertà personificate, e deificate (a); noi troveremo la Dea Vacuna, che era la Dea della vittoria degli antichi popoli del Lazio; onde al riferir di Varrone Vacunalia furon det. te le feste che all'onore di questa Dea si cèlebravano (b): noi vi troveremo i nomi, ed i fimulacri degli Dei, e delle Dee Bonus Ge-" nius, Bonus eventus, Bona fpes, e quelli di Vetula, o fia dell' Ilarità, di Libentia, e di Volopta , o sia de' Piaceri , di Strenua , o sia de' Guadagni non preveduti, di Confus, o sia del buon Configlio, di Volumnus, o Volumna. o sia della buona Volontà, di Salus, o sia della Salute, di Quies, o sia del Riposo, della Dea Agenoria, che fa agire con Coraggio, della Dea Viriplaca, che restituisce la concordia tra' conjugi, della Dea Fugia, che mette in fuga , e Pellonia , che allontana gl'inimici ,. e degli Dei Averrunci, o sia degli Dei Prelervatori (c) .

Noi

(2) Cic. de Natura Deorum Lib. II. Id. Orat. pro domo sua . Plinio Lib. XXXIII. cap. 1. Virgilio Æneid. Lib. IV. v. 173. & seq.

(b) Questa Des su quindi onorata come la Dea delle vacanze in generale giacche le vacanze dalle belliche sariche è cagionata dalla Vitto-

ria . Ovid. Fast. Lib. VI. v. 307.

(c) Veggasi per queste diverse Deità Dione Lib. 111. Valer. Max. Lib. 11. cap. 1. Livio Lib. 1V. Varrone de Lingua Lat. Lib. 1V. evi. Plin. il Dio Vejoxis o Vedius Divinità malefica (a). In questa enumerazione de' mali e degli Dei, che ne prendevan cura, noi non trascupreremo la Guerra. Questo fiagello dell' uman genere ha da per tutto avuto le sue particolare Dità. Sires (b) o sia il Dio della guerra de' Greci, Orion, o sia il Dio della guerra de' Persi (c); il Dio della guerra degli Sciti onorato sotto l'emblema d'una Spada (d); Gradino, Quirino, o Marte, o sia il Dio della guerra de' Latini (e); Mamerco o il Dio della guerra de' Latini (f); Mamerco o il Dio della guerra de' Latini (f); Mamerco o il Dio della guerra de' Latini (f); Mamerco o il Dio della Grenali III.

(a) Gellio Lib. V. Cap. XII. e Cic. de Nat. Deor. Lib. III.

(b) Si avverta, che questa voce significa in Greco danno, danneggiamento.

(c) Vossio de Idol. Lib. I. cap.XVI. Erode

Lib. V. cap. L.

(d) I Romani, secondo la testimonianza di Varrone rapportata da Clemente Alessanirino rappresentarono anche essi, il loro Dio della guerra sotto l'emblema d'una Lancia, prima di saper dare alle statue la figura umana.

(c) Ess si servivano de due primi: nomi per indicare questo Dio ne due opposti stati di guerra, e di pace. Gradivo per la guerra, Quisino per la pace. Nell'apoteosi di Romalo gli su quindi dato il nome di Quirino per la favola, che lo faceva siglie di Marte. Servio Eneid. Lib. III.

guerra de Sabini (a); Neton o sia il Dio della guerra d'alcani popoli sell' Iberia (b); quello de' Lustani, del quale parla Strabone (c), e quello de Chinesi, del quale parlano i loro sarci, e da Romani Dio comune, perchè tutt'i Popoli han dovuro soggiarsi un Dio della guerra. I Greci più immaginosi vi aggiunsero la Dea Enyo (e), e i Latini Bellona (f), la quale era anticamente chiamata Duellona, al riferir di Vartone (g), fors perchè era la Dea delle private guerre, e de'duelli, frequentissimi in quel periodo dell'eroico governo, che alla religiosa epoca, della quale parliamo, perfettamente corrisponde (h).

Finalmente se nella penuria, in cui fizamo delle religiose notizie degli altri popoli,

(a) Varrone de Lingua Latina.

(b) Macrob. Saturn. Lib. VI. cap. XIX.

(d) Chou King. Part. III. cap. III. Du-

held T. III.

(c) Estodo la fa nascere da Forcis, e da
Ceto Tecg. v. 273.

(f) Virgilio Encid. lib. vi11. v.703. (feq. Sil. Italie. Punic. lib. v. v. 221.

(g) Varrone de lingua latina lib. Iv. c.x.

(h) Veggass eid, che da me si è detto su quess' oggetto ne' capi XI. è LII. del 3. lib. di quest' opera.

noi eroviamo, che gli Egizi al riferir di Plutarco avevano anche effi deificata la Vittoria fotto il nome della Dea Nafte; che i Fenici avevano deificata la Libertà fotto quello di Nisor (a); che i Sirj avevano deificata la Fortuna fotto il nome di Gad (b); che i Messi. cani avevano un Dio della tempesta, un altro de' diluvi, ed un altro delia guerra (c); che i Chineli (d), e i popoli dell'America settentrionale avevano i loro Geni benefici, e malefici, e che non lasciavano di sacrificare a · questi ultimi per evitare, che nuocessero loro (e); che i Lapponi, e i Neri dell' Africa conservano ancora l'istessa idea, e praticano l'istesso culto in sì opposte regioni; che presfo i Taitiani accanto delle deità, che s' invocano per la felice caccia, per la felice pesca, per la felice navigazione ec. vi fono i due Dei malefici Ormetooa, ed Oremebouhouwe, che s'invocano per evitare che nuocciano, o per ottenere, che nuocciano ad altri, ed al secondo

(a) Il frammento di Sanconiatone presso Eu-

(b) Seldeno de Diis Syriis Synt. 11. c.1.

(c) Istoria Generale de viazgi T. XLIV.

(d) Chou-King. parte 3. c. 1v.

(c) Tutte le relazioni de Missionarj Europei presso questi popoli sono uniformi su quest'oggetto. do de quali con strano rito si se l'invocazione fischiando (a): nol possiamo con ragione asserire, che simili parti dovendo a simili tuti appartenere, una simile classe di deità ha doutto effervi presso tutti questi popoli, e che se noi potessimo conoscerie, non vi troc veremmo, che i nomi, e le apparenze; che distinguerebbero da quelle, delle quali si è, parlato.

S . CBe

(a) Vedi la relazione de viaggi del Capitan Cook, e Renaldo Forfier nel fuo viaggio dell' Emisfero Auffrale Parte IV. cap. x. E' da offervarsi che l'indicato riso d'invocare ana Detità fischiando si trovava in tempi, ed in pacsi tanto da questi remoti, quanto lo sono quelli decidi Egizi. Vi erano alcani casi nel quasi i losto Sacerdosi ricorrevano al fischio per invocare alcune Deità. Vedi Nicomaco Garaseno Harm. manual. isb. 11. in Medonii auctoribus antiqu'e musica. Vedi 1. p. 73.

( N. 15. ) p.32.

Noi sappiamo che i Latini invocavano sotto il nome di Mens la Deita che a penlieri presedeva, e che s'implorava, dice Varrone, per ottenere, che ne suggerisse alcuni, e ne allontanasse degli altri (a). I Greci attribuivano questo ministero al particolare demone di ciaschedun uomo, sì noto per l'uso, che fece Socrate di quest'antica, e volgare credenza (b). I Taitiani hanno una credenza a questa perfettamente simile: Essi credono che ogni uomo ha il suo particolare Techees, che è un genio, o demone, che forma, o suggerisce i fuoi interni pensieri, che essi chiamano parou no te oboo, cioè parole del ventre, esprimendo così gi interni pensieri in una lingue ancor fanciulla, e per confeguenza ancor man-cante di vocaboli atti ad esprimere le astratte

<sup>(</sup>a) Ovid. Fast. lib. VI. v. 241. Livio lib. XXIII. cap. XXXI. Lattanzio, e S. Agosti. no rapportano entrambi la citata testimonianza di Karrone.

ful demone di Socrate, non ci permettono di dubitare dell'esssenza di questa opinione.

idee (a). I facrifiej, che da immemorabile tempo fi praticavano nella China in onore de' Genj, che degli uomini illustri avevan prefacura, e de' quali Confucto istesso l'accomanda con tanto calore l'osservanza, c'indicano un' istessa classe di dettà nell'antica religione di questo popolo (b).

Per quel che riguarda i rimorfi, noi fappiamo, che le Furie non erano foltanto le deità, che fi credeva, che prefedeffero alle paffioni di furore, d'odio 3º di slegno, e di vendetta, (come fi è offervato nella nota no 3.) ma che eran reputate anche come le deità, che i rimorfi deftavano. Noi fappiamo i che Orefte agitato da rimorfi pel parricidio di Clitemnestra sua madre, considerava come dalle Furie perseguitato (c); noi sappiamo, che sua considerava della sua considerava come della sua considera sua madre, considerava come della sua considerava considerava come della sua considerava considerava come della sua considerava conside

(a) Vedi Renaldo Forster nel suo viaggio nell'Emissero Australe Part. IV. cap. X. E vero, che questo viaggiatore pretende, che questo Techess seno nell'opinione de Taitiani le anime degli uomini, ma basta offervare tutto il complesso de fatti, che egli resporta in questo capo per vedere le contradizioni, che s'incontrebbeq so se si vocale de adottare sa sina congeteura.

(b) Vegrasi il tratrato sopra alcuni articoi li della Religione de Chinesi di Longobardi nel IV. Volume delle Opere di Leibniz a pag. 118. e 121.

(c) Paufania in Corimh.

egli dette ad una pietra presso Gitea nella Latonia il nome di Giove Cappaneas, o sia di Giove, che solleva, perchè in quel luogo aveva ottenuto un momento di tregua da rimorsi, co' quali le Furie da per tutto lo perseguitavano (a); e noi sappiamo finalmente, che anna delle più belle tragedie d' Euripide, che ha per soggetto l'ardiea impresa di questi Eroe nella Tauride, non è sondata, che su questi

## . . Nel tempo della vita . ( N. 16. ) p. 32.

L'opinione, che l'anima non perifca col corpo, quest' opinione si contrastata nella corruzione delle focietà, e per confeguenza nell'approperatione della loro vecchiezza, è stata nella loro infanzia costantemente stabilità presso tutti i spapoli, presso anche quelli, ne' quali la comunicazione, che avessera potuse mai avere acon altri popoli, ci è, ed è loro interamente ignota.

E'noto ciò, che le aariche Nazioni hanmo su quest' oggetto pensato. Sono note le opimioni de' popoli dell'America a quest' oggetto relative, allorchè furono dagli Europei per la prima volta conofeinti. Le aptiche Islorie ci han trasmesso co' riti, cogli usi, colle seste, co' dommi, e colle leggende degli antichi po-

**1.** 4

<sup>(2)</sup> Paufania in Lacon.

poli le loro idee full'immortalità dell'anima e fopra una vita avvenire. Le relazioni de viaggiatori ci somministrano gl'istessi monumenti riguardo a popoli recentemente conosciuti, e gli ultimi viaggi del celebre Cook ci fomministrano argomenti non equivoci di questa opinione ne segregati abitatori delle diverse isole da lui o visitate, o scoverte Ciò, 'ch' egli ci dice d' uno di questi popoli, conferma ammirabilmente ciò, che da noi fi è detto, che il fentimento della propria perfezione ha dovuto destar quello della immortalità dell' anima. Presso questo popolo, ove la plebe è niente, e i patrizi fon tutto, e dove l'avvilimento, e la depreffione, nella quale fi ri-trova quest'infima claffe, è giunta ad un grado, cui non pervenne mar ne la Romana plebe ne tempi erofei di Roma, ne la plebe di qualunque altro eroico governo: presso questo popolo io dico fi trede , al riferir di Cooke, all' immortafità dell'anima in tutti gli ordini, fuorche in quello dell'avvilita plebe (a)

Nata l'idea dell'immortalità dell'anima, il politeismo, che come si è veduto da ogni feggetto con fisco come morale veniva alimea, tato, dovette necessariamente da per tutto ricevere ulteriore incremento da una si universale, e si importante opinione. Era natural

<sup>(</sup>a) Vedi la relazione del terzo viaggio del Capitan Cook.

cofa l'immaginare deità, che delle anime da corpi disciolte prendesser cura, o decretassero la forte agli anteriori meriti, o demeriti proporzionata; era natural cofa l' immaginare un Dio, o un ordine di Dei a questo ministere occupato. Il Mouth de Fenici (4); il Perapie degli Egizi (b), il Plusose de Greci, e de Latini (c)', e la Dea Nomest degl'istella ; che Estodo chiama derta la più funesta a mortali (d), perche era confiderata come una potenza invifibile, che da una eternità nafcofta , ed insoceffibile (e) offervava tutto il male, che fi faceva fulla terra per ottenerne vendetta; il Die Woldeno, o il Dio de' futuri premi, ed il Dio Idoggo , o il Dio de futuri galtighi degli Scandinavj (f); il Ten vang de Cinefi; il Dio Tau-

(a) Il Frammento di Sanconiatone preffe Eufebio .

(b). Plut. de Ifide & Ofiride :

(c) Esiodo Teog. v. 455, e 720.814. dowelle opere e de giorni v. 151-153, e 166-172.
deve parla dell'Ifole fortunate.
(d) Teoge vo 223.

(e) Ex abdita quadam zternitate fone he parole d' Ammiano Marcellino Yib. 14. cap. 11. Veggaft anche Callimaco Inno in Cererem, Pau-

(f) Veggafi I Edda o Mitologia degli Scandinavj. Vinging and of the

erano in fatti gli Dei de'morti, o per meglio dire delle anime già da' corpi separate e disciolte. Se noi ignoriamo il nome delle deità a queste corrispondenti degli altri popoli, ciò non dipende da altra ragione, se non da quella, che nel principio di queste note si è indicata, cioè, che suori della Greca Teogonia noi non abbiamo, che pochi e separati frammenti delle teogonie degli altri popoli, i quali separatamente considerati ora ci soccorrono, ed ora ci abbandonano, ma insieme combinati mon sanno, che luminosamente confermare il nostro sistema, già da per se stesso stabile e sermo, perchè sondato, come si è osservato, sulla natura invariabile dell'uomo, e sulle circostanze universali del genere umano.

. ebint? & adenb tabl . . . Sui

(2) Veggafi il Padre Du Halde, e Navarretta viaggio alla China Malgrado il materialismo introdotto da qualche tempo nella classe de letterati Cinesi, il popolo anona ancora questo Dio sotto questa idea.

I known a di Linguistan frigge

(b) Essi la consideravano come un inesorate bila deità, sa quale sedendo su d'un ponte, pel quale debbono passare le anime de morti, vi esercita il tremendo giudizio delle saro azioni, al quale seguono poi le pene o i preni.

Sui debeli mortali? ( N. 17. ) p. 33. Tel to the Tel

La notte, le tenebre, la morte, il fonno, tutte quefte negative potenze della natura . furono personificate e deificate (a); ma non da credersi che l'idea, che oggi noi ne abbit, mo , ne aveffero anche gl'ignoranti mortali; che per la prima volta loro direffero voti ; è confegrarono un culto . Effi le credettero tutt altro , che privazioni ; o negative potenze; esti le credettero potenze positive come tutte le altre; offi credettero , che una qualche potenza ofcura, che un effere tenebrofo generaffero la notte, e le tenebre. Essi non considerarono la morte come una privazione della vita, ma come una potenza impiegeta a troncarla; e così del fonno, che Omero, ed Esiodo

(a) Veggafi Efiodo Teog. v.123. dove parla della Notte, e dell' Erebo, o fia dell' ofcurità o tenebre, e verso 211. 212. dove fa nascere dalla Notte la Morte, e il Sonno. Veggafi anche Omero Iliade lib. XIV. dove il Dio del Jonno efige un giuramento da Giunope.

Vegrafi finalmente Ovidio Met. lib. XI. dove descrive il palazzo del Sonno , e Pindaro Olimp. Ode II. e Virgil. Eneid. lib. II. dove parlane

della Dea della Morte .

do chiamano figlio della notte, e fratello del-

la morte (a).

Il modo tol quale Efiodo ne parla nella descrizione, che ci dà del Tartaro, ce lo fa vedere manifessamene (à), e ci mostra nel tempo istesso, che nel sempo istesso, che nel sempo istesso, che nel sondaniamo nel filosofo, ma che esigiamo dal seta, e che per tal ragione poetico chiamiamo, non deve all'immaginazione de' poeti also, che i progressi, e la vagnezza, ma che la sua prima origine, e i suoi sondamenti any cichi si debbono ripetere dagli errori degli uomini, e dalle opinioni realmente esistenti pressa.

out in once it is a second of the second of

ජනතු නොවති යන සුදු වැඩි වූ වැඩි වූ වූ වූ වූ වූ වේ ද ජනතු දැන් මින්න කිනිදු වූ ලබන විද්යාවිත වැඩි වූ වූ ජනතු වැඩි සුදු වෙන වෙන වූ වූ වේ වේ දැන් වූ වෙන වන වැඩි වර වැඩි වෙන පෙන වී වීම වූ වේ වෙන වූ වේ වූ වෙන වන කි

<sup>(</sup>a) Omero Iliad. lib. IV. Efied, Teog. v. 755.759.
(b) Efied. Teog. v. 720.766,

# . . . Gli Dei de fogni ( N. 18. ) p. 33.

Era natural cosa l'immaginare gli Dei de'. fogoi dopo essersi immaginaro il Dio del sono ao. Estodo in fatti nella generazione di queofte Deirà sa immediatamente a questo quelli se, guire (a). Omero, e Virgilio ci parlano delle, due diverse porte, per le quali i fallaci, e i veri sogni uscivano:

Sunt gentine sumni porte (b); ed Ovidio ci parla de' tre principali tra quefii, che eramo Morseo, Fobesore, e Fantase, che secondo lui eramo deputati a' soli Re, ed a' Grandi, eltre un'infinità di altri, che si occupavamo del Popolo (c).

### . . . E de' oampi. ( N. 19. ) p. 33.

Se le selve, i boschi, le foreste ebbero le loro Ninfe, che li proteggevane, allerchè col progresso, che sece la società cominciò a coltivarsi il terreno, era natural cola, che s'immaginassero nuove Deità, che di questi nuovi oggetti prendesser cura. La Cerere, e la Professiona de Greci non dovettero ad altra caula

<sup>(</sup>a) Efied. Teog. v. 202.

<sup>(</sup>b) Omero Odiffea lib. XIX. Virg. Encid-

<sup>(</sup>c) Ovid. Met. lib. XI.

la loro origine; le Dee madri de' Germani, e de' Galli non ne riconobbero una diverla; gli, Spiriti o Deità che a' grani, alle terre coltivabili, alla ficcità, alla pioggia, al calore, ed al freddo, e ad altri oggetti di questa natura si credeva da' Chinen che presedessero l'istessa origine (a); ma presso sium popolo la celeste popolazione venne da questa causa tanto aumentata, quanto lo su presso i Latini. I diversi oggetti dell' agricoltura, le diverse rurali occupazioni, le diverse produzioni, e le circostanze diverse, che la riguardavano, i diversi interesse de'coloni, e quelli de'proprietari chbero i loro particolari Dei, é le loro particolari Dec.

Alla campagna presedeva la Dea Rusina (b), al lavoro della terra il Dio Occator (c), alle magesi Vermation (d), alle raccolte Frustusca (c),

e Po-

(a) Chou-King. parce 1. cap. 2. parte 3. cap. 3. c 5. parte 4. cap. 1. c 16.

a my let modify

Chircher China illustrata, parte 3, cap. 2. Trattato sopra aleuni punti della Religione de Chincsi di Longohardi nel IV, volume delle opere di Leibniz, p. 118.

(b) O Rusina, S. Agost. de Civit. Dei lib. IV.

(c) Id. Ibid.

(d) Servio nel lib. 1. delle Georg.

(e) S. Agost. ibid.

e Pomona (a), ed alla loro confumazione la

Dea Terenje (b) .

Quattordici Deità si dividevano il solo ministero delle biade. Chi ne prendeva cura, allorche erano ancora fepolte nella terra; chi, allorchè cominciavano a formarsi i nodi dello flipite; chi, allorche si manifestava l'inviluppo della spiga; chi, allorchè cominciava ad aprirfi ; chi , allorche , le spighe s' uguagliavano; chì, allorchè il grano era ancora lattaginoso; chi, allorche diveniva maturo; e chi , allorchè era per raccogliersi . Una particolare Deità veniva invocata, allorche si mieteva ; un'altra , allorche fi batteva ; un'altra, allorche si ripuliva o ventilava; un'altra, allorche fi riponeva ne' granaj; un' altra, allorchè si temeva la rugine o mollume; ed un'altra , allorche si macinava (c) . La prosperità ,

(b) Arnob. lib. 4. e S. Agost. de Civit.

Dei tib. 5.

<sup>(</sup>a) Ovid. Metam. lib. 14. e Festo dous parla del Sacerdote di questa Dea desto Flamen Pomonalis.

<sup>(</sup>c) Seja, Nodutus, Volutina, Patellana, Hossilina, Lacturcia, Matura, Segesta, Runcia, Noduterensis, Deverrons, Tutilina, Robigo, o Rubigo, e Mola erano i deversi nomi di queste Deità alle loro ispezioni corrispondenti. Veggosi Varrone de Re Rustica, e de Lin. Latina lib. 3. Meerob. Sasura. lib. 1. Plin. lib. 8. cap.

delle produzioni delle colline era attribuita ad una Dea, e quella delle valli ad un' altra (a). La puta degli aberi ; il taglio de' boschi , e l'estirpazione delle spine si faceva sotto la protezione di tre distinte deità (b) . L' abbondanza de' pascoli-dipendeva da un' altra deicà (c). Finalmente le Api, le Greggi, i Buoi, ed i Giumenti, oggetti o compagni della campeste industria, ebbero anche particolari intelligenze, che alla loro confervazione vegliavano (d) .

. E la

cap. 12. e lib. 18. cap 2. Arnob. lib. 4. S. Agaft. de Civit. Dei lib. 4 . e 5.

(a) Tali erano le Dee Collina, o Collatina fecondo S. Agoftino, e Vallonia. Veggafe S. Agaft. Conf. lib. 4. cap. 8.

(b) Puta, Intercidona, e Spineusa, era no i nomi di queste tre Deità . Arnob. lib.c. S-Agost. de Civit. Dei lib. 4.

(c) La Dea Edulica . S. Ageft. ibid. cap. XI.

(d) Mellona presedeva alle Api , Pales alle Greggi, Bubona a' Buoi, Hippona, o Epona a' Giumenti . Vedi Plutarco in Parall. Apul. de Afin. Aur. lib. 3. S. Agoft. de Civit. Dei lib. 4. Tertul. Apol. cap. 16. Arnob. lib. 4. . Cicerone nel lib. 2. de divinatione dove rapporta l'antica tradizione, che Roma fosse stata da Romolo fondata nel giorno , nel quale i Popoli del Lazio celebravano la feste dette Palilia dal

va. ( N. 20. ) p. 33.

Dalla supposizione di particolari deità, che di ciascheduna famiglia, e di ciascheduna casa prendesser cura, qual più natural cosa, che passare a quella di particolari deità, che la gran famiglia del popolo, e la gran casa della città proteggessero? Ogni popolo in sactit, ogni città ebbe uno o più Dei, che alla sua custodia si credeva, che particolarmente vegliassero (a). Niente di più frequente ne poetit, negli oratori, e negl'isorici, che i discossi diretti agli Dei protettori del paese, Dii patrii, Dii indigetes, Dii pressites, sona aposecuati (b). Era così stabilita questa credenza, che Tomifilli.

nome della Dea Pales, alla quale erano confecrate.

(a) Veggasi Servio nel lib. 8. della Eneide nel verso ove Virgisio parla del Dio sutelare di Socrate.

(b) Negl' isolani del mare australe si sono trovane l'isesse idea. Ciaschedun' isola intonno a Taisi, ba la sua particolare deità tutesare, alla quale il gran Sucerdote di ciaschedun' isola si di rige nelle presbiere, che egli va facendo nel gran Marai o cimiterio del Principe dell'isola. Il Dio sutesare di Taiti è Orua-Attoo; quello di Huaboine è Tane; quello di Maiedan' d'Oroo; quello del maiedan de

i Romani, allorchè tenevano affediata una città, ed allorchè vi era qualche apparenza, che la loro imprefa foffe vicina ad effer fequita da un felice evento, prima di dare l'affalto impiegavano alcune preghiere, e dirigevano alcuni facrifici agli Dei tutelari di quella per indurli ad abbandonarla.

Plinio dice, che Vario Flacco cita varjattori per confermare quest'uso, e che le cerimonie di questi facrifici, e le parole di questi facrifici, e le parole di questi facrifici, e le parole di questi facrio de Pontesci (a). Macrobio sinvenne questa formola nel V. libro delle eose serre di Sammonico Seveno; e ce l'ha a noi trasmessa nel seguente modo.

Si Deus, si Dea es, cui populus civitasque Carthaginensis est in tutela, teque maxime ille, qui urbis hujus, populique tutelam recepile, precor, vencorque, veniamque a vobis peto, ut vos populum, civitatemque Carthaginensem deservatis; loca, templa, sacra, urbemque coram relinquatis, absque his abeatis, tique populo, civitatique metum, formidinem, obsivionem insciatis; proditique Romam ad me, meosque veniatis,

lo di O-taba è Orta; quello di Balabela è Taoctoo; quello di Maurosa è O-too; e quello di Tabuamanoo è Taroa. Vedi l'offervazioni di Renaldo. Fopfler ful fuo viaggio nell'Emisfero Aufirale parte 4. c. 10.

(a) Plin. lib. 28. cap. 2.

nostraque vobis loca, templa, sacra, urbs accepeior, probatioque sit; mibique populo Romano militibusque meis preposit sitis, ut sciamus, intelligamusque: si ita seceritis, voveo vobis tem-

pla, Indofque facturum (a).

Per l'istessa ragione era presso i Romani un arcano di religione, ed un segreto di stato il vero nome della Città (b), e la cognizione del Nume, e del suo simulacro, nel quale era particolarmente riposta la tutesa della Repubblica, ed il statale pegno della sua salate (c). Si temeva, che divulgandosi l'uno, o l'altro, non potesse esser più facilmente evocata la deità, e rapito il simulacro. Si teneva questo nascosso ne penetrali del tempio di Vetia, e sa rebbe stato un piacolo il penetrare in questo luogo, o il soddissare una sagrilega curiostà.

Il modo, col quale gli antichi Scrittori fi esprimono su questo soggetto, ci man sesta in alcuni la circospezione nel non manifestare

2 l'ar-

(a) Matrob. Saturn. lib. 28. cap. 2.

(b) Il Tribuno della plebe Valerio Sorano per averlo proferito fu punito di morte Veggasi Plinio lib. 3. cap. 5. Questo fatto viene anche

attestato da Varrone.

(c) Romani Deum, in cujus tutela urbs Roma est, & iplius urbis latinum nomen ignotum esse voluerunt. Macrob. Saturn. lib. 3. c. IX. Il vero nome della Città di Roma era Valentia. l'arcano, in altri l'ignoranza del fegreto, ed in tutti la fiducia, che fi aveva in questa protezione (a).

Dopo questi fatti non ci deve recar meraviglia, che i Lacedemoni tenessero incatena: to il loro tutelare Dio Enialo (b); che i Tiriensi

(a) Veggafi Livio dove rapporta l'arvinga di Fulvio Camillo nella fine del fuo quinto libro. Veggafi anche quella di Quinto Falario nell'occasione dell'intendio cagionato in Roma da sigli di quei Patrizi Capuani, a' quali egli aveva fatto troncare il capo. Parlando del tempio di Vesta, egli dice, Vesta adem petitam, & attendo se la capo e del dice, vesta del primo inperii.

Veggafi anche Cicerone nell'undecima Filippica, dove nguaglia l'importanza di confervare Bruto a quella di confervare questo fatale pegno nel tempio di Vesta custodito.

Veggafi Macrobo nel poc'anzi citato luogo, dove răpporta le differenti opinioni, che vi erano su quefo tuttaler Nume. Chi creleva, che fosse Giove, chi la Luna, chi Angerona o la Dea del sitonzio, e chi Opis: prueva manisela dell'invaniare, nella quale era la maggiore parte di questo seguetto, anche ne' tempi, ne' quali doveva sembrare meno pericoloso il rilevarlo, perchè ne' tempi della maggiore estensione dell'Impero.

(b) Pauf. in Lacon.

Genfi facessero altrettanto al loro Apollo (a); e che gli Ateniesi avessero una vittoria, che chiamayano antepon, cioè a dire fenz'ali (b).

Tutti questi esterni segni non facevano, che indicare l'interna confidenza, che si aveva nella protezione del Nume, ed il timore.

di perderla.

Non ci deve neppur recar metaviglia il trovare molte città, e vari paesi deificati come Anzio (c), Ferento (d), il monte Carme-Io (e), l'Isola di Tenedo (f), Alabanda in Caria (g), Adrame ed Imera in Sigilia (h). Bibracte, e Vasione nelle Gallie (i); e più di ogn' altro Roma, che tanti tempi, ed altari

(a) Plutarco, Quinto Curzio, e Diodoro di Sicilia l'attestano nell'occasione, che la Città di Tiro era da Alessandro assediata.

(b) Paus. ibid.

- (c) Sotto il nome della Dea Antia o Antea.
  - (d) Sotto quello della Dea Ferentia.

(e) Tacit. lib. 17.

(f) Sotto quello della Tenes. Cic. in Ver-

rem, e Serv. in II. Æneid.

de Nat. Deor. lib. 2.

(h) Plut. Parall. Cic. in Verrem ...

(i) L'istoria della Religione de Galli t. 2. lib. 4.

A. T. Q. Mark St. Comic

ebbe anche nelle più remote regioni (a). Quefito non era altro, che dare il nome della città, o del paese al Genio, che si credeva, che alla sua custodia vegliasse.

Quando si è scoverta l'origine, e la progressione d'una certa serie di satti per quanto strani possano questi esser creduti, cessa la meraviglia, ed un sentimento più degno del Filososo a quello subentra, cioè un sentimento di compatimento, e d'indulgenza per gli umani errori; i quali tutti da un primo traviamento procedono, ed a quello si aggiungono per incrementi ordinariamente conseguenti, e per lo più invalutabili, impercettibili.

. . Dela

(a) Tacito Annal. lib. 4. cap. 27. e 56. Livio lib. 43. cap. 6. Apul. Afin. Aur. lib. VIII.

Ma la Dea Roma, o sia il Genio di Roma, era ben diversa da quella arcana Deita, che ne era la principale protettrice, e della quale si nascondeva con tanta gelosia il nome, ed il simulacro, come si nascondeva ancora il vero nome della Città, perchè si credeva, che bisognasse con noscer l'uno o l'altro per evocarla.

## Dell' Uomo . ( N. 21. ) p. 34.

Per l'incatenamento istesso di cause, e di effetti, per una simile progressione di conseguenze, dopo aver affegnato alla fecondazione, al nascimento, ed alla vegetazione delle piante un particolare ministero di Numi, era natural cosa d'immaginare una nuova classe di divine intelligenze, che della fecondazione. e del parto della donna, della prosperità del fangi ciullo, e della sanità dell' uomo si occupassero.

I Greci in fatti ebbero un Dio del Conjugio, Imeneo (a); ebbero una Dea della fecondità, Latona (b); ne ebbero un'altra, che presedeva a parti, Lucina (c); ed un altra, che vegliava ne fanciulli, e fulla loro prosperità, Ecatea (d) .

Si posson aggiugnere a queste le Dec Gen netilidi, o Gennaidi, delle quali parta Pausania, che formavano una parte del feguito di Venere, e che favorivano la nascita de' fanciulli .

Finalmente oltre le Dee Igea, o Igia;

- (a) Esiodo scudo d' Ercole v. 274.
- Esiodo Teog. v. 405.408.
- (c) Einsidue. Efiod. Teog. v.922. ed Omes ro Iliade lib. 19. dove parla della nascira d'Er-
  - (d) Efied. Teog. v. 449-452.

Jafa, e Panecea, che erano tre altre divinità impiegate a conservare o restituire, la sanità dell' uomo (a), oltre la Dea Hebe, che su'giovani, vegliava, ed il Dio Ogena, che de' vecchi prendeva cura (b), effi avevano il particolare demone di ciaschedun uomo, del quale fi è già parlato, e che tralle altre particolari cure aveva anche quella di vegliare alla fua conservazione (c).

I Latini ne avevano un numero molto maggiore : fotto il patrocinio del Dio Talassio fi facevano i matrimonj (d), fotto quello del Dio Domidico si conduceva la sposa in casa (e), e fotto quello del Dio Jugatino fi univano gli spoli (f).

La Dea Egeria presedeva alla gravidanza (g), la Dea Natio alla nascita de fanciullì.

(a) Plinio lib. 34. cap. 8. e lib. 35. cap. 11,

(b) Esiodo Teog. ed Erasmo negli Adagj.

. ti (c) Theocrit. Idyl. IV.

(d) Forse per questa ragione nel ratio delle Sabine si proferi gridando questa voce. Que Sta fu un' invocazione del Dio del Conjugio. Veggasi su di ciò l'autorità di Sestio Silla rapportata da Plutarco in Rom.

(e) S. Agostino de Civit. Dei lib.4.cap.9.

(f) Id. Ibid.

ભાગિલ્લા કો કો છે. ક

(g) Festo in questa voce;

li (a), ed il Dio Vaticanus, o Vagitanus al primo suono, che profesisce l' uomo col na-

fcere (b).

Profa, o Prorsa era invocata ne' parti secili, e Postureta ne' difficili (e); gli Dei Niaii per dar sorza alla parturiente (d), e le Dec Partula, per dirigere il parto (e), e Numeria per accelerarlo (f); Vitamuus, e Sentiuus per solmarlo di vita, e di sentimento (g); Genita Mana per conservar la partorita (h), e Genius per ben dirigere il fanciullo (i); Levana pet in-

(a) Cic. de Nat. Deor. lib. 3.

(b) Varrone in libris rerum divinarum apud Gell. lib. 16. cap. 17. S. Agost. de Civit. Dei lib. 4. cap. 2.

(c) Varro apud Gellium lib. 16. cap.16.

585.

(c) Tertul. de Anima cap. 37.

(f) Varrone presso Nonnio cap.4. n. 319. (g) Cal. Rhod. lib. 25. cap. 30. S. Agost.

de Civit. Dei lib. 7. cap. 2.

(h) Plin. lib. 29. S. Agost. de Civit.

Dei lib. 4. cap. 11.

(i) I Latini non alerimenti, che i Greci avevano l'opinione del Demone, o Genio, che di Cialchedan unomo prendeva cura Major (dice Plinio lib. 2.) coelitam papulus etiam quam hominum intelligi poteti, cum finguli quoque ex femetipfis totidem Degs faciunt Junones, Geniolque, adaptando fibi

indurre il padre ad alzarlo da terra, o a rie conoscerlo (a); Cunina per guardar la culla (b); Grane per alloutanarne i notturni uccelli detti Striges, che si credeva, che le culle de' fanciulli infestaffero (c); Rumina, o Rumia per l'abbondanza del latte (d).

Per dar nome al fanciullo, per farlo cominciare a mangiare; a bere, ed a dormire nel letto, per ilviluppare, e fortificare le fue membra, per farlo reggere fu' fuoi piedi, per farlo cominciare a parlare; per garantirlo dagl'incantefimi, e dalle paure; per renderlo ingegnolo, ed avveduto; per proteggerlo durante la giovanile età, fi ricorreva ad altrettante diffinte deità, che a ciafchedmo di questi oggetti prefedevano, e con nomi a questi relativi venivano invocate (r).

į.

(a) S. Agost. de Civit. Dei lib. 4. cap.

(b) Varrone presso Nonnio cap. 2. n. 756. (c) Ovid. Fast. lib. 6. v. 101.

Questa Des venva anche chiamasa Catna, Cardinea, e Cardea, ed era anche invocata per conservare, o restizuire in buono stato le viscere dell'uono;

(d). Varrone de Re Rustica lib. 2. c. 11.

(c) Io l'indicherd coll'iffesso ordine col quale ne ho indicate le funzioni. Siccome il nono giorno della nascitas era destinato a dase con un certo prescristo rito il nome al fanciulle, coch Finalmente non è da ommetterfi, che noi aroviamo nell' Edda, in questa più volte citata antiza Mitologia degli Scandinavi, molte deità a queste simili, che fotto il nome di Normes venivano invocate (a); che noi ne troviamo ancora ne' popoli, che abitano le parti fetrentrionali dell' America (b); e che se si vuole considerare il Dio Priapo come il Dio della fecondità, si troverà, che in vari popoli dell' America si conorava una simile deità fotto una simile rappresentazione.

. . 11

sì la deita, che a questa funzione presedeva, si chiamava Nundina; le altre erano Edusa, Potina, e Cuba; Ossilaga, Ossipaga, o Ossipanga; Statanus, o Statilinus e Statina; Jabulinus; Fascinus, e Paventia; Catius; e Juventas, o Juventus.

Veggast per queste diverse deità Cicerone de Natura Deorum lib. 1. e Tuse. lib. 1. cap. 26. Plinio lib. 28: cap. q.: Varrone presso Nonno cap. 12. in fine, e l'istesse Nonno cap. 2. n. 310. Macrobie Saturn lib. 1. cap. 16. Tertulliano de Anima cap. 29. Arnobie lib. 3. e q. S. Agostino de Civit. Dei lib. 4. cap. 11. e 12.

(a) Introduzion all'Istoria di Danimarca T. II.

(b) Istoria de viaggi T. 57. Costumi de felvaggi Americani T. 1.

## . . . Il Dio CREPITO, ed il Dio STER. CUZIO. ( N. 22. ) P. 34.

Senza l'espossa progressione dello spirito umano in questa religiola catena di errori, chi avrebbe potuto concepire in qual modo uomiui ragionevoli avessero potuto mai giugnere ad immaginare Dei, e Dee per presedere alle cose istesse, le più capricciose; chi avrebbe potuto concepire in qual modo si sosse giunto ad immaginarne per quelle ancora, che eccitano o o il rossore, o la schisezza? Chi avrebbe potuto concepire in qual modo i Greci, ed altri popoli avessero potuto immaginare una dei-tà per influire sull'espulsione delle mosche (a). e che gl' istessi Greci avessero potuto immagi.

(a) Il Dio Myode, a Myagron. Plinia S. dice, che tutte le volte, che si celebravano i giuo" chi Olimpici non si mancava mai di sacrificare at Die Myode per timere, che le masche non ve nissero a turbarne la sollennità. Veggasi. Plinia lib. X. cap. 28.

L' istesso Plinio ci fa sapere, che i Cirenensi avevano un simile Dio cacciamosche sotto il nome di Achor. ( ibid. ) Il Beel-Zebut degli Acc aconisi , del quale più volte parlano i Sagri libri , era il Signore , o Principe delle mosche, came l'indica il Juo nome . Veggafi, S. Agoft. Tract. in Joan. 

harne un' altra per presedere unicamente alle

fpavento de' cavalii (a)?

Chi avrebbe potuto immaginare in qual modo i pii Latini, o che dovessero agire (b), o che dovessero andare (c), o che dovessero per ignote strade passare (d), o che dovessero per ignote strade passare (d), o che dovessero scopar la casa (c), o stare i sunerali ad un morto (f), o costruire un socolajo (g), o aspiare ad un erecitià (b), avessero potuto per ciascheduno di questi oggetti immaginare una particolare deità da invocare; e che Numa Pompilio impegnato ad introdurre nella nuova città tutti gli oggetti del culto de' Latini popoli trascurato non avesse d'istituire le feste determinata.

(a) Il Dio Taraxippo. Questo Dio veniva fovente invocato ne giucchi, ne quali si facevano le corse de cavalli. Veggasi Pansania lib. VI. cap. XL.

(b) Il Dio Agonius, onde le sue seste eran dette Agonalia. Veggasi Festo in questa voce.

(c) La Dea Abeona . S. Agoftino de Ci-

vit. Dei lib. 4. cap. 21.

(d) La Dea Vibilia, che garantiva dagli errori delle strade. Arnob. lib. 4.

(e) La Dea Deverra . Arnob. ibid.

(f) La Dea Menia. Veggasi Festo in que-

(g) Il Dio Lateranus . Arnob. lib. 4:

(h). La Dea Hæres alla quale si facrifica.

dette Fornacalia dalla Dea delle fornaci, alla

quale erano consecrate (a)?

Chi avrebbe potuto concepire, come i Gresi avessero potuto immaginare una Dea Lifsizona, ed i Latini una Dea Virginensis per presedere a quell'atto segreto col quale lo Sposo la zona, o cintura della Sposa scio glieva (b)?

Chi avrebbe potuto concepire in qual modo questi ultimi avessero potuto immaginare le tre Dee Prema, Pertunda, e Persica per presedere alla consumazione del matrimonio, alla rottura dell' Eugium o Hymen, ed al compimento delle oscene cose (c)? Chi avrebbe simalmente potuto concepire, che si sosse giunto ad immaginare una Dea della menstruazione, un Dio de' peti, ed un altro degli sterculei ingrassi (d)?

Ma

va, dice Festo, dopo aver ricevuta un'eredità. Veggasi Festo in questa voce

(a) Ovidio Fast. lib. 2. v. 525.

(b) S. Agostino de Civit. Dei lib. IV.

(c) S. Agost. ibid. ed Arnobio lib. 4.

(d) La Dea Mena, e gli Dei Crepitus, e Stercutius, o Sterculius. Veggasi S. Agostino de Civit. Dei lib. 7. cap. 2. e lib. VI. cap. 9. e per l'ultimo veggasi Plinio lib. 17. cap. 9. e Lattanzio lib. 1. cap. 20.

Il tempo ci ha conservata una figura del .
Dio

Ma con questa progressione innanzi agli occhi, con quest' esame de' successivi passi, che da un errore all' altro han dato gli uomini, con questa, per così dire, impercettibile graduazione di stranezze, e di follie, non folo non si rende difficile a concepire come abbia potuto ciò avvenire, ma fi concepirà ancora, e si concepirà facilmente, che lo spirito umano non lascerà di effer progressivo e conteguente, finchè la natura umana farà quella che è, e che è stata : finchè vi faranno degli nomini collocati nelle universali circostanze, nelle quali noi gli abbiamo supposti, e finche queste universali circostanze combinate con le premesse universali proprietà della natura umana li condurranno a dare il primo passo nel politeismo : ciò che è avvenuto presso gli antichi popoli, ciò che abhiam veduto avvenire presso i popoli recentemente conosciuti, e ciò the feguiremo, a vedere effere avvenuto, ed avvenire presso gli uni, e gli altri, doveva non folo necessariamente avvenire come è avvenuto, ma avverrà, ed avverrà sempre, purche straordinarie circostanze non turbino l'ordinario corfo delle loro religiose opinioni.

. . . L' Ef-

Dio Crepito, che rappresenta un giovanetro messo nella postitura la più acconcia a scaricar de peti, e ad indicare in questo modo il ministero di questa risticoli deita.

## . . . L' Effere ifteffe. ( N. 23. ) p. 36.

Non vi vuol molto a concepire, che l' idea del supremo Essere doveva restringersi col moltiplicarfi il numero degli Dei. Ogni nuova deità, che s'immaginava per presedere ad un oggetto filico o morale, era una frazione. che si smembrava dal gran potere, era una restrizione, che si produceva nell'idea dell'antico Nume, che la prima mutilazione aveva dovuto già subire colla prima introduzione del politeismo, ma che ne dovè subire una immenfa, coll' immenfa estensione di esso. Riscontrando i fatti noi li troveremo persettamente corrispondenti a queste semplicistime vedute.

Per poco che si rifletta fulla Greca Teogonia, fi troverà, che Giove, Saturno, o Celo erano l' Effere istesso. Nella nota a n. 2. noi abbiamo rapportati i luoghi della Teogonia d'Esiodo, ne'quali il Poeta ci ha mostrato, che Saturno o sia Cronos era l'istesso che Celo o sia Uranos. Noi troviamo simili argomenti, ed anche in maggior numero riguardo a Giove.

Nella sua invocazione alle Muse, nel tempo istesso, che ci dice, che esse cantano gli Dei, che dal principio fon nati dal Cielo, e dalla Terra, soggiunge: esse cantano più di oghi :

ogni altro il padre degli Dei, e degli Uomini, il Sovrano Giove (a).

Quando parla di Giove come figlio di Saturno, e di Rea, egli non lo priva del carattere di Padre degli Dei, e degli Uomini (b).

Egli ripete poco dopo l'istesse parole quando manifesta la condotta tenuta da Rea, allorche ne era gravida per sottrarre il gran siglio dalla crudeltà del padre (c). Questa caratteristica di Padre degli Uomini, e degli Dei accompagna ugualmente Giove quando si tratta della sua agnazione, che allorche si tratta della sua discendenza (d).

Nel principio dell'istessa Teogonia egli ci da Mnemosine per figlia di Giove (e), e poco dopo ce la da per figlia di Celo (f).

Per una conseguenza dell'istesso principio noi vediamo nell'istessa Teogonia la Terra moglie di Celo, e Madre di Saturno custodire Giove per detronizzare Saturno (g).

Nell' Inno d'Orfeo a Saturno moi troviamo adoprato l'itteffo mezzo per nafcondere, ed indicare l'ifteffa verità. Saturno è come Tom.VIII.

- (a) Ffiedo Teog. v. 43-49.
- (b) Id. 1bid. v. 453 458. (c) Id. Ibid. v. 467-468.
- (d) Id. Scut. Herouis v. 27. 56.
- (e) Id. Ibid. v. 53 54.
  - (f) Id. Ibid .. v. 132-135.
- (g) Id. Ibid. v. 467-196.

Giove chiamato padre degli Dei, e degli Uomini (a), nel mentre, che è egli medefimo confiderato come figlio di Celo (b). Sembra, che i Poeti abbiano voluto nascondere questa verità al volgo, ma abbiano voluto nel tempo illesso mostrare di non ignorarla a' faggi. Cicerone in fatti per conciltare l'autorità di Omero, che dava Volcano per figlio di Giove (c) colla tradizione degli altri, che lo davano per figlio di Celo, ci dice che era indistrente, che si attribuisse all'uno o all'altro, perchè Giove, e Celo erano l'Essere istesso.

Giove discende da Saturno, e Saturno da Celo. Giove, Saturno, e Celo sono, come si è mostrato, l'Essere istesso. Celo è mutilato e detronizzato da Saturno; e Saturno da Giove (d). Che altro può dunque indicare quest' ordine di generazione, queita progressione, e di mutilazione, e di detronizzazione nell'Essere istesso, se non una progressiva mutilicazione dell'idea del supremo Essere, e del suo potere?

In questa terza età in fatti l'idea del Supremo Essere non è più, come nella prima età, l'idea

(a) Inno d'Orfeo a Saturno v. I.

(b) L'istesso inno a v. 6.

(c) Omero Iliad. lib. 1. v. 578.

(d) Esiod. Teog. v. 390-396. 624-670. 717-885. Apollodoro lib. 1. l' idea dell' Ignota forza, che agitava la Natura, e che fotto il nome d'Uranos o fa Celo abbracciava tutto, e tutto conteneva; essa non è neppure come nella seconda età quella della Forza, dell' Intelligenza, che sotto il nome di Cronos, o sa Saturno presedeva al tempo o sia alle rivoluzioni degli astri, al ritorno delle stagioni ec., essa non è altro, che quella dell' Esser, che sotto il nome di Zius, o sia Giove dispone delle meteore, del' fulmine, del tuono, del lampo, della ferenità, e della pioggia (a). Qual immensa restrizione d'idea, qual'immensa diminuzione di potere!

L'Egizia favola della morte d'Ofiride ucciso da Tisone, de viaggi d'Iside per ritrovare il suo corpo, della dispersione delle sue membra dall'issesso della dispersione delle sue membra dall'issesso il cadavere, è finalmente della vendetta d'Iside, e della vittoria d'Orus suo figlio risoritata sopra Tisone (b), mi pare, che c'indichi con bastante chiarezza l'issesso corso delle religiose opinioni degli Egizi, presso i quali per gli ulteriori progressi de Politeismo una muova modificazione dove subire l'idea del supremo Essere da principio,

2

(a) Efiod. Teog. v. 358, 388, 504, 506, Id. Scut. Herculis v. 53.

(b) Veggasi questa favola in Plutarco de Iside, & Osivide. come si è veduto (a) unicamente adorato sotto l'idea, ed il nome di Kenes; quindi inseme coi primi oggetti del Polireitico culto sotto il nuovo nome, e la più ristretta idea d'Osiride (b), e sinalmente coll' estensione del Poliride (b), e sinalmente coll' estensione del Poliridime sotto l'ultime nome, e la molto più ristretta idea d'Orus, o sia del figlio d'Osiride e d'Isse, cioè del figlio del Sole, e della Luna, o sia dell' Essere che alle apparizioni della materia ignea sparsa nell'atmossera presedeva, e che su, non altrimenti che Giove tra' Greci, l'ultimo Dio, secondo Erodoto, 'che regno nell' Egitto (c).

Nel frammento tante volte citato di Sana coniatore noi troviamo preffo i Fenici nella religiofa Epoca corrifpondente a quella della quale parliamo, cioè nell'epoca nella quale il Politerimo aveva fatto preffo quetto popolo gl'indicati progreffi, l'Effere supremo il Re degli Dei non più coll'antico, ma col nuovo nome d'Adod distinto (d).

Finalmente basta riflettere prosondamente fulle religiose notizie de diversi popoli sin a noi pervenute, por vedere, che se presso tuti questi popoli l'Essere supremo non la su-

100

(a) Veggasi la Not. al num. 1.

(b) Veggasi la Not. al num. 4.

(d) Veggasi l'indicato frammento presso

bito l' issesso cangiamento di nome, ha però presso tutti subita l'issessi restrizione d'idea, la quale dipendendo dall'opinione del suo potere, era necessario, che si sosse diminuita a misura, che il numero de partecipanti a questso potere si era moltiplicato.

'Il Papeo in fatti degli Sciti, per quel che ce ne dice Erodoto, non cangiò l'antico nome, non lafciò di effere il Supremo Effere, giacchè Erodoto dice che era il Giove degli Sciti; ma l'idea del fuo potere fu sì diminuita, che al riferir dell' istesso i si diminuita, che al riferir dell' istesso gli era anteposta, e che il Dio della guerra aveva tempj, ed altari, che gli altri Dei non avevano, e che non ne aveva neppure l'istesso papeo (a). In America simili fatti han sembrati senomeni straordinari, nel mentre che sono costanti effetti di costanti cause.

N 3

. . Ed

## . . . . Ed il depositario . ( N. 24. ) p. 36.

Ristretta negl' indicati e si angusti consini l'idea di Giove, e del suo potere, in che poteva dunque raggirars quella della sua superiorità? Io non saprei trovarla in altro, che nella sua anteriorità, onde era chiamato padre degli Dei, e degli Uomini; e nel depostro di quell' inalterabile catena o resso necessario di cose indissolubilmente insieme ligate, detto nuampure da Greci, e fatum da' Latini, deposito prezioso, che era necessario, che risedesse nel primo Nume, che n'era stato l'antico autore, ma al quale egli era divenuto come gli altri Dei sottoposto.

E' vero che superficialmente osservandosi l'antica mitologia potrebbe a primo aspetto. Sembrare, che questo deposito sisteso non sossereduto nella mente di Giove. In Escodo le Muse narrano a Giove l'ordine de' destini, il-

presente, il passato, e l'avvenire (a).

Nell'istesso Esodo le tre Parche distribuíscono la felicità, e le sciagure agli uomini fin dal momento della loro nascita, esse son dette papas dal verbo pupus, che vuol dire dividere, distribuire, perchè distribuivano i dessini agli uomini (b).

In

(b) Id. Ibid. v. 219.

<sup>(</sup>a) Esiodo Teogonia v. 36-38.

In Omero Cloto la più giovane delle tre forelle presiede al momento della nascità, Lachesis fila tutti gli avvenimenti della vita, ed

Atropos ne tronca il filo (a).

In Platone la Necessità ha tre figlie, e queste sono le tre Parche; esse san girare in vece del fuso l'asse del mondo, e gli otto Cieli; queste Dee son vestite di bianco, ed affise su'troni con corone sul capo, este son collocate ad ugual distanza su queste grandi orbite, che librano, e rimuovono; su ciascheduna di queste orbite vi è una Sirena, canta con tutta la sua forza; le Parche rispondono a questo canto l' una esprimendo le passate cose, l'altra le presenti, e l'altra le suture, e tutte queste voci non fanno, che una fola armonia: divina immagine, che ci mostra in quest' accordo di cantilene, in questa corrispondenza del passato, del presente, e dell'avvenire quell' inalterabile legge d'ordine, quell' armonia, nella quale consiste il sistema, e l' economia dell'universo (b).

In Aristotile si trovano simili idee sulle Parche. Atropos presiede al passato, Cloto al

presente, e Lachesis all'avvenire (c).

In Cicerone le tre Parche vengono confuse con quella cetena istessa d'avvenimenti

(a) Omero Odiffea lib. 1.

<sup>(</sup>b) Plat. de Republ lib. IX. e X.

<sup>(</sup>c) Arist. de Mundo lib IV.

necessarj, che i Greci, come si è detto chiamavano υμαρμώνη, e i Latini Fatum (a). In Virgilio ed in Ovidio san sovente una com-

parla analoga a queste idee (b).

Ma che si offervino le relazioni delle Mufe con Giove, che si offervino quelle, che pasfano trall'istesso Giove e le Parche; che si riscontrino finalmente gli altri luoghi degli antichi Poeti a quest' oggetto relativi, e si vedrà che il vero deposito del sato è nel potere di Giove.

Se le Muse narrano, o per meglio dire rammentano, secondo il vero senso della greca espressione adoprata da Esiodo (c), a Giove l'ordine de destini cioè le passate, le presenti, e le future cose, queste Muse riconoscono dall'issessione questa scienza, della quale fanno uso nelle loro cantilene per allettarlo, e non per istruirlo. Il Poeta non trascura di fare in oggi

(a) Cic. de Nat. Deor. lib. 1.

(b) Vedi più d'ogn' altro quel luogo del guinto libro dell' Eneide dove Venere conchiude così la sua preghiera a Nettuno per ottenere il felice arrivo alle sponde del Tebro delle navi d'Enea:

.... Liceat Laurentem attingere Tybrim; Si concesse peto, si dant ea monia Parce, Encid. lib V. v. 796., e 797. Vedi anche Ovidio Mesam. lib. VIII.

(c) Nel cit. verfo 28. della Teog.

ogni occasione avvertire, che esse son sue siglie, che esse riconoscono da lui ciò, che sono (a).

Se le Parche han tante relazioni col Fato, effe fon come le Muse figlie di Giove (b); esse non sono soltanto sue figlie, ma sono sotto la fua condotta. Uno de' soprannomi Giove era quello di moipayurns, cioè di Condurtiero delle Parche (c). Le loro ore, i loro fimulacri eran sovente accanto a quelli di Giove . In Olimpia, dice Paulania, vicino all'ara di Giove vi era quella delle Parche; in un tempio d' Apollo si vedevan le statue di due Parche accanto a quella di Giove, che faceva le veci della terza; ed a Megara la statua di questo medefimo Dio fatta da Theoscomo portava sul capo quella di queste tre Dee (d). Allorche Cerere, dice l'istesso Pausania, si nascose, e che Pan manisestò il luogo del suo ritiro a Giove; il padre de' Numi le inviò le Parche per obbligarla coi loro detti a far terminare la sterilità, che la sua affenza aveva cagionata fulla terra (e). Cerere dunque non è subordinata nel suo ministero a Giove, perchè

<sup>(</sup>a) Teog. ne' citati verfi 36.38. e ne' verfi 25. 52.62. 916.

<sup>(</sup>b) Teog. v. 904.906.

<sup>(</sup>c) Paufania in Eliac.

<sup>(</sup>d) Pausania Ibid. O in Phocicis.

c) Pauf. in Arcad.

può nascondersi , può senza il suo ordine isterilire la terra; ma è subordinata a' deftini, perchè è obbligata ad aderire a' detti delle Parche, le quali sono da Giove mandate, perchè sono le sue minisere, allorche si tratta di manisostare, e d'eseguire gl'immutabili decreti del fato .

Più , Esiodo deve parla delle assuzie di Prometeo ci fa vedere Giove come un Essere, alla cognizione del quale niente può sfuggire, come un Effere illuminato da un eterno lume, da una infaliibile prescienza delle cose (a). Egli ci fa di continuo vedere i secreti del fato noti a Saturno (b), o comunicati da Celo a Giove (c). Virgilio ce lo fa con ficurezza vedere depositario del fato in quell'aureo luogo dell' Eneide, ove questo padre de' Numi risponde a Venere timida, ed incerta sulla sorte del suo figlio Enea, e le manisesta l'ordine de' destini fino alla più remota posterità di questo Erce (d) . Egli ce ne somministra un argomento simile, allorche sa parlare Giunone con Venere sul matrimonio di Didone con Enea (e) . Finalmente senza ripeter ciò, che

Esied. Teog. v. 535-561.

Veggasi la nota Giustificativa n n. 3. (c)

Ffied. Teog. v. 888.894.

Virgilio Æneid. lib. 1. v. 256-295. (d) (e) Id. Ibid. lib. IV. v. 110. e nel v.614.

ove dice :

Et fic fita Jovis poscunt: hic terminus hæret.

su quest'oggetto si è rapportato nel testo, e ciò, che le ne è detto nella nota Giustificativa a n.3. per poco, che si approsondica tutto il complesso della Greca, e Latina mitologia, si troverà Giove considerato come Nume anteriore, e come il depositario del sato, e non si vedrà che da questi due aspetti risplendere la sua superiorità.

. . . . . Fossero avvenute . ( N. 25. ) p. 38.

Niuna cosa è più facile a dimostrarsi coll' universale, e costante istoria delle Nazioni, quanto lo è tutto quello, che nel tesso si e afferito full'ultima colonia di Numi, che di uomini deificati vien composta; e che Essodo fissa nella quarta età, che alla religiosa epoca, nella quale noi l'abbiamo fissata, persettamente corrisponde.

Senza ripeter ciò, che in un altro luogo di queti opera fi è da noi detto, e dimofirato coi ragionamenti, e coi fatti fulla Teocratica forma di governo, che deve regnare nello Stato della focietà del quale parliamo (a), noi fiamo da questo dato partiti per indicare di quale, e quanta importanza effer doveva pe capi di questi imperfetti, ed ancora debolissimi governi l'opinione d'un'origine celeste, sì per accessione de la capita del capita de la capita del

<sup>(</sup>a) Nel capo XXXVI. del III. lib. di que-

acquistare, come per conservare quell'autorità, che nel disetto della sorza pubblica non poreva sossenzia, che coi loccossi imprestati dalla Tecorrazia. Noi abbiam detto, che questo mezzo essendi più essenzia e un individuo; che essendi principale potere ad un individuo; che essendi ugualmente essenzia e unoprire e occultare le amorose avventure, e ad ovviare alle loro terribili conteguenze; che essendi saccile al faccidozio il conteguenze; che essendi del suo interesse di ricorrevi: era natural cosa, che si adoprasse. Or tutte questo si pruova luminosamente co satti.

Da per tutto la Storia Eroica ci fa vedere i capi de li Eroici governi figli, o ditcendenti degli Dei . Telamone, Ercole, Tefeo, Giafone, Orfeo, Caftore, e Folluce, e tutti gli altri Eroi del Vello a'oro; Adrafte, Edipo, Teocle, Polinice, e tutti gli altri capi de' popoli, che combattettero nelle due guerre di Tebe; Agamennone, Merelao, Achille, Diomede, Uliffe, Ajace, Priemo, Enca, e tutti gli altri Principi della Trojana guerra, e tanti altri Re, e capi degli Eroici governi della Grecia, furono, come fi sa, figli, o difendenti degli Dei (a).

Turno Re de' Ruroli è figlio d' una Dea

<sup>(</sup>a) Efiodo, Omero, e gli antichi Tragici ce li hanno come tali tra/meffi.

Dea (a). Romolo, e Remo eran figli della Reale Sacerdotessa, e di Marte (b).

I Principi Etiopi riconoscevano la loro

origine dal Sole (c).

I nomi di Adad, e di Benedad sì comuni ne' Re di Siria, fignificavano, come l'offerva il dotto Mariamo, Sole, e figlio del Sole.

Dall' istesso Nume Ereo Re della Colchi-

de si gloriava di discendere .

Secondo le tradizioni del Perù l' Ynca Manco-Guina-Capac, che colla sua esoquenza feppe diftogliere dall'abirazione delle foreste gli uomini che vi vivevano senza leggi, c senza freno, era figlio del Sole. Noi sappiamo, che Orfeo, che aveva una simile riputazione tra Greci, passava anche per essere il figlio d'Apollo.

Nell'ifeffo nuovo Emisfero i popoli, che abitano quella parte della Florida, che è vicina alla Virginia, confiderano i loro capi come difeendenti del Sole, ed immolano a queffa divinità vittime umane alla prefenza del capo, che rapprefenta il Dio, dal quale fi cre-

de che egli discenda (d).

Nel-

(a) Virgilio Eneid. lib. VI. v. 90.

(b) Virgilio Aneid. lib. 1. v. 272-273.

(c) Eliodoro Histor. Ethiop.

(d) Veggasi la relazione del Signor le Moyne de Mourgues.

Nell' offremità dell' altro Emisfero Kai-Souven era credato figlio del Dio d'un fiume da' Popoli della Corea; non altrimente che lo era creduto Aceste in quella parte della Sicilia, ove Enea celebrò i funerali del padre Anchife (a).

Nel nuovo Mondo come nell'antico fi è cercato l'istesso mezzo per imporre agli uomini ancora barbari, cioè ancora attaccati all' originaria indipendenza, e si è coll'istessa facilità ritrovato. Da per tutto il sacerdozio è flato ugualmente potente in questo stato della società; da per tutto vi sono stati i Calcanti, i Tireli, gli Amfiarai, che come Ministri, o interpetri de' Numi han disposto delle opinioni degli nomini; da per tutto in quelto periodo del politeismo, che corrisponde a questo stato della società, essi han dovuto avere un' ugual facilità di profittare delle circostanze della religione e de tempi, e di questo lo-

hanno avuto in fatti due potentissimi motivi per farlo . Oltre la prodotta autórità d' Aristotile, il quale ci dice, che i Re degli Eroici Regni eran anche capi del Sacerdozio (b); noi sapp12-

ro impero sulla pubblica opinione, per estendere fulla terra la progenie degli Dei ; da pér tutto finalmente essi han dovuto avere , ed

> Virgil. Eneid. lib. v. 38. ibid. v. 711. Aristotile Politic. lib. III. Vedi anche

0425-

piamo da Demostene, che la ragione, per la quale in Atene gli Arconti prendevano il carattere di Sacerdoti, altra non era se non perchè i Re, e le Regine d'Atene erano stati Sommi Pontefici ; che distrutta la regia potestà vi era un Re, ed una Regina per le facre cose, e che questo ministero era finalmente paffato agli Arconti, ed alle loro mogli (a); noi sappiamo da Diodoro, che la Regia dignità era nel Sacerdozio preffo gl' Iperborei (b); noi sappiamo d. Erodoto, che Adraste andò a farsi espiáre da Creso Re di Lidia; e sappiamo . da Apollodoro, che Euristeo Re di Micene espiò Copreo, che aveva ucciso Isite; noi sappiamo dal luogo di Menandro d'Efelo rapportato da Giuseppe ( Contra App. ) che Itobal Re di Tito era fommo Sacerdote; noi sappiamo finalmente, che i Re di Roma furono tutti anche Re delle cole facre (Reges Sacrorum), e che discacciati i Re il capo de Feciali asfunfe l'istesso nome (c).

Era

Omero nel 1.Libro dell'Iliade, dove parla del folenne sacrificio fatto da Azamennone all'occasione del duello da favsi tra Paride, e Menelao.

(a) Demostene Orat. in Næeram, veg-

gasi anche Apollodoro lib. 3.

(b) Diod. Sic. lib. II.

(c) Veggasi ciò che da noi si è detto nel poc'anzi citato capo XXXVI. del III. libro di quest' opera, Volume IV. p. 100. & seq.

C-ng

Era dunque interesse del Sacerdozio il dare a' Re, a' capi di questi Eroici governi, un' origine celeste per estendere sulla moltitudine un potere, un' autorità, che nell'istesso suo corpo veniva a ricadere.

Ma il secondo motivo era più sorte, e

forsi anche più frequente.

In questo stato della società, nel quale gli stimoli d'amore sono proporzionati al vigore, che regna ne' corpi (a); e la gelosia è proporzionata al concorso delle più sorti cause, che la san nascere: in questo stato della società, io dico, dovevan esser, come lo surono in satti frequentissimi gli stupri, i ratti, gli adulteri, gl'incesti, e terribili le vendette, che di questi si prendevano. Per occultar quelli, per evitar queste il Sacerdozio non aveva a sar altro, che stabilire, ed opportunamente adoprare l'opinione del commercio degl'immortali colle mortali, e de' mortali colle immortali, per ottenere il mezzo il più essicace, onde provvedere alla sicurezza degli amanti, e savorire nel tempo istesso la sutura sorte de' loro clandestini piaceri.

Questo motivo è si analogo, e questo mezzo è si semplice, si facile, e si opportuno alle circostanze delle cose delle quali parlia-

<sup>(</sup>a) Veggasi ciò, che ha su di ciò pensato il gran Platone nel suo Cratilo, dove considera quest'età eroica come un'età amatoria.

liamo, che non deve parer strano il sostenere, che per l'istesso motivo si sia ricorso all' istesso mezzo in popoli, e tempi i più distanti tra loro. Una semplice esposizione d'alcuni fatti a quest' oggetto relativi ci porrà meglio nel caso di giudicarne.

Alemene moglie d'Amfitrione divien gravida nell'affenza di suo marito. Giove l'ha incinta, ed Ercole, che ne nasce, è suo si-

glio (a).

Anchise lungi dalla sua moglie divien padre d'Ença; chi ne sarà la madre? Venere, che si era con lui accoppiata nelle soreste del

monte Ida (b).

Acrise Re di Argos spaventato da un Oracolo rinchiude in una torre la sua figlia Danae. Freto fratello d'Acrise elude l'aftenzione
del Padre, ha commercio con Danae, e da
questo commercio ne nasce Perseo. Bisogna
nascondere l'attentato. Giove trasformato in
pioggia d'oro ha secondato l'Argiva Principessa, e l'ha renduta madre di Perseo (c).

Piteo da per sposa la sua figlia Etra ad Egeo. Questi contro l'Oracolo d'Apollo si unisce alla sposa prima delle condizioni dall' Oracolo prescritte, e ne nasce Teseo. Bisogna

Tom. VIII. Q

(a) Esiodo scudo d' Ercole v. 1-57.

<sup>(</sup>b) Esiodo Teogonia v. 1008-1010. Ome-

<sup>(</sup>c) Paus. in Corinth. Ovid. Metam. lib. 3.

occultare il vietato commercio, bisogna garantire il fanciullo dall'opinione di questa peccaminosa origine. Pitto pubblica, che Nettuno aveva giaciuto colla figlia, ed in questo modo, dice Plutarco, Teteo su creduto figlio di Nettuno (4).

La bella Europea viene in Creta da un estranco Paele. Senza avere uno poso genera tre figli. Minos ", Sarpedone , e Radamanto . Come colorire questo fatto , come renderne rispettabile la prote f Giove trassormisto in toro l'ha rapita in Fenicia ; i tre figli sono questo Nume generati (b).

În un Luco facro a Vulcano li trova espofio un fanciullo. Il Sacerdote, che probabilmente ne era il padre, e che l'aveva quivi' esposto, pubblica qualche prodigio su questo ritrovamento. Questo basta per rendere il fanciullo figlio di Vulcano, e per preparargli sotto il nome di Erictonio tutta quella considerazione, che ebbe.

Crisea figlia di Eteocle ha un'amorofa avventura; il figlio, che ne nasce, è al gran Nume della Guerra attribuito; con questa riputazione Flegia si pone alla testa di molti bravi predatori, sonda una città, occupa il trono dell'avo Eteocle, già passato a' disendenti di Almo, e diviene capo d'un popolo,

(a) Photarco in Teseo. Diod. lib. 4.

<sup>(</sup>b) Ovid. in Ep. Paridis lib. 2. cap. 3.

che viene in Omero confiderato come il più belligerante di que' tempi (a).

Juturna figlia di Dauno, e forella di Turno Re de' Rutoli cede alle voglie del Re Latino; si manifesta la sua debolezza, e si precipita nel fiume Numico . Bisogna cuoprire questo fatto. Si divulga dal Sacerdozio, che Giove le aveva tolta la verginità, ed in compenso le aveva data l'immortalità convertendola in Ninfa di quel fiume (b) .

Il Principe d'un popolo della Tartaria Orientale detto Kao-Kiuli aveva in suo potere la figlia d'un Dio Hoang-Ho, che aveva rinchiula in una Torre. Questa divien gravida, Si pubblica, che il Sole coi fuoi raggi l'aveva fecondata, e che il figlio, che n'era nato, era uscito da un uovo.

Ciò, che ci dice Erodoto (c); non fa che confermarci nella nostra idea . Sovente , dic'egli, un Saterdote, che aveva concepito qualche bravo difegno su d'una donna, le faceva credere, che il Nume, che egli ferviva, ne era divenuto amante la favorita dal Nume fi pre-parava allora ad andare a dormire nel Tempio, dove ordinariamente era con gran pompa condotta da' suoi steffi parenti . Non vi è da dubitare, che il Sacerdote prendeva le spo-

<sup>(</sup>a) Paufan, in Corintb. & in Bost.

<sup>(</sup>c) Erodoto lib. 1.

glie del Nume, e ne faceva le veci . Nel Tempio di Belo in Babilonia, a Tebe in Egitto ed a Patara nella Libia, vi era ftato fecondo

lui quest' ulo .

Finalmente se si riflette, che varie erano le deità, alle quali le generazioni di questi Eroi fi attribuivano, ma che le più frequenti in ciascheduna regione eran più onorate, come Giove, Apollo, e Venere tra' Greci, fi trove. rà anche, che ciò corrisponde ammirabilmente alla noftra idea, perchè il Dio il più onorato era quello, che aveva più culto, e più tem, pi, e per conseguenza più S cerdoti , e più Ministri, e per conseguenza più relazioni, per le quali si rendeva più frequente il motivo di ricorrere all'opera del Dio, per nascondere quella degli uomini.

In questo modo si formo l'ultima colonia di Numi, che di nomini deificati era compofia. Si cominciò dal credergli figli o discendenti degli Dei allorche nacquero, e fi fint per deificarli dopo la loro morte, allorche il tempo, che tutto altera, aveva già elagerato alla posterità, le loro gesta, e la credulità de tempi, unita all'ammirazione, ed alla riconoscenza, gli aveva renduti degni de divini onori.

Ho detto, che questa fu l'ultima colonia di Numi, poiche non si deve porre in questo rango quella, che preffo alcuni popoli di formò in un periodo ben diverso della società, dall'apoteofi de' Re, degl' Imperatori, de' Destori, che non nell'infanzia, ma nella decrepitezza, e corruzione de'corpi politici fi può, foltanto incontrare. Gli Dei di questi ordine, non lo erano, che nelle ificrizioni, nelle medaglie, negli obelifchi, ne'tempi, ma non lo erano nell'opinione degli uomini, che riman fempre libera in mezzo alla fervitti, e che, può detestare, o dispreggiare l'oggetto del suo, apparente culto.

Noi sappiamo in fatti da Cicerone, che allorche Cefare colla sconfitta di Pompeo a Farfaglia, e del refio del fuo partito in Africa era divenuto padrone affoluto dell' Impero . e che il Senato per mostrargli la sua servile, dipendenza ordinà, che la fua statua fosse portata insiem con quelle degli Dei nelle pompe del Circo accanto a quella della Vittoria, il popolo, che soleva batter le mani allorche pasfava questa deità, rimase immobile pet timore di non dividere colla statua dell'usurpatore questo religioso applauso (a). Noi sappiamo da Appiano, che, dopo la sua morte, surono da Confoli condannati all'ultimo fupplicio que' fuoi parteggiani, che gli avevano innalzata in mezzo alla piazza una colonna per rendergli i divini onori; e noi sappiamo da Plinio i sarcasini, ed il ridicolo, che si sparsero in Roma fulla fua Apoteofi dall' ambizione d' Augu-

<sup>(</sup>a) Cie. Epifol. lib. 13. Epift. 44

flo preseritta (a). Noi sappiamo ancora, che se desiscaron non solo gl'Imperatori più stellerati come Tiberio, ma anche i più stupidi come Claudio. Noi sappiamo finalmente, che Adriano giunse fino a far mettere fra numero degli Dei l'infame Antinoo, e gli se costruire un magnifico tempio con un Oracolo nella città, che sotto il nome d'Antinopoli aveva in suo onore edificata in Egitto.

Tali Apoteofi, molto lontano dall'effere un contrafegno di rifpetto per la memoria del morto, non erano ficuramente, che un turpe, e fervile omaggio renduto al potere di colui, che le ordinava. Fin da' tempi della Repubblica i Proconfoli avevano durante la loro vita iftessa partecipato a' divini onori nelle. Provincie da essi governate. Essi avevan veduto progressivamente issituiris giuochi, seste, vitt., seciali, e tempj in loro onore (b). Ma l'isse-

(2) Plinio lib. 2. cap. 13.

delle religiose fesse e de la consensa del consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa del consensa del consensa de la con

Plutarco (In Flaminio) ci parla di quella istituita nella città di Calcide nell'Etolia in se Città, the li collocavano accanto degli Dei; l'istesse città che loro consacravano tempi, se sie, e sacrifici, terminata la loro magistratura inviavano sovente Deputati al Senato per accusare gli oggetti delle loro timide adorazioni (a). Chi crederebbe, che una delle accuse prodotte contro Verre sosse na depositati per le sessioni i sondi, che si eran depositati per le sessioni si sono con issuati i sondi, che si eran depositati per le sessioni si sono con issuati (b)?

Gli orgogliofi Romani erano esenti da quefie basseze nel mentre, che le sentivano con dispreggio riserire di molti popoli dell'Asia verso i loro Despoti, e nel mentre, che le

enere di Flaminio, che aveva un particolare Sacerdote, e che gli si dirigevano sacrifici. Egli ci dice anche, che il suo nome su associato, ed anteposto ancora a quello di Apollo, e di Ercole nella dedica di due principali edifici di questa Città.

Si legga finalmente Cicerone dove parla del rifuto, che egli aveva fatto del tempio, che le Cistà dell'Afia Minora volevano fabricare in fuo onore durante il Proconfolato di fuo fratello Q. Cicerone, e di quello che aveva fatto a popoli della Cilicia durante il fuo flesso Proconfolato in questa Provincia, Epist. XXI. lib. V. ad Att.

(a) Succonto in Octav. e Cicerone Ep.fam. lib. 3. Ep. 7. & 9. & lib. 2. Ep. 6.

(b) Cic. 4. in Verrem.

vedevano con piacere praticare in loro onore nelle città al loro dominio fottopolte (a); ma non previdero, che vi sarebbero ben presto caduti, allorchè sarebbero esti medesmi oppressi fotto quel potere, che le aveva procurate a Despoti dell' Asia, ed a loro concittadini nelle Provincie. Ecco ciò, che loro malgrado avvenne, senza, che avessero potuto n.mmenonegare, che le apoteosi de' mostri che ressero l'Impero suffero più vili, e più violente, che non lo erano state le associazioni a divini onori de' loro Proconsoli nelle Provincie.

Non bisogna dunque confondere gli Dei fatti dalla servitu con quelli fatti dall' opinione. Noi non abbiamo parlato, che di questi, perchè questi soltanto debbono aver luogo nel vero, ed universale sistema del politicismo.

· · · E via

(a) La legge, the st era fatta per frenare l'arbitrio de Proconsoli, nell'imposizioni di nuove tasse sotto vari pretessi, eccettuava da questa restrizione quelle, che s'imponevano per la costruzione degl'indicati tempi. Nominatimque, dice Cicerone, lex exciperer ut ad Templum capere liceret. Cic. Epist. lib. 1. Epistola r. ad Q. F.

#### 6 . . E viziosa Religione . ( N. 26. ) p. 47.

Dopo avere nelle precedenti note confermato coi fatti ciò, che nel testo si è afferito nell'universale origine, e nel progresso del politeifmo, non ci rimane a far altro, che a spargere gl' istessi lumi su ciò, che i Poeti vi hanno aggiunto. Ma ficcome quest' incidentale lavoro è divenuto ormai più lungo di quel, che avremmo deliderato, che fosse, così per non dilungarci maggiormente, noi ometteremo nelle seguenti note tutti quegli oggetti, che ci fembrano bafiantemente co' fatti fteffi provati nel festo. Noi ci taceremo dunque su ciò, che fi è detto relativamente all'uso, che i Poeti han fatto delle antiche tradizioni relative all' origine, e progresso del politeismo. Noi ci taceremo anche su quel, che fi è detto dell' uso che han fatto delle antiche tradizioni rolati ve alle guerre degli Dei . In tutto ciò mi pare, che il testo non lasci cosa alcuna da defiderare a chi legge . Noi non faremo dunque altro , che scorrere rapidamente su ciò , che ci pare di avere affolutamente bisogno di maggiore illustrazione. Di tal natura è quel che da noi si è detto sel proposito di ciò che i Poeti hanno aggiunto alle antiche tradizioni di quegl' imponenti fenomeni della natura , che ofservati in un tempo nel quale susto era creduto opera degli Dei, tutto doveva come tale trasmetters. In quest' occasione noi abbismo indidicate varie favole, che meritano qualche ri-

Quella della vittoria d'Apollo sul serpente Pitone ci viene da Platone spiegata in un modo, che le nostre idee luminosamente conferma . Per un diluvio , o inondazione fi formano molti ristagni d'acqua micidiale. Le loro esalazioni sono pestifere, e velenose Dopo una lunga serenità il Sole giugne a diffeccare queste acque. Ecco il vero fatto, che secondo Platone (a) questa favola contiene . Questo fatto ha dovuto effere offervato, e trasmeffo come un beneficio da Apollo operato. Ecco l'antica tradizione da Poeti trovata. Che vi hanno essi aggiunto? Han permutato nell'idea di un serpente nato dal fongo del diluvio quella de' velenosi ristagni . Han cangiata l'idea del diffeccamento di questi micidiali ristagni in quella della morte di questo distruttore lerpen te, avvennta presso Cefiso, cioè presso quell' istesso fiume, che aveva cagionato l'inondazione della Focide, e della Beozia. Han dato a' raggi del Sole l'analoga idea di dardi ! han detto, che per atterrare quello mostro Apollo aveva quali efaurita la sua faretra, perchè ci era flato bisogno d'una lunga serenità per disfeccure queite acque .

Hung

<sup>(</sup>a) Plat. de Repub. lib. 2.

Hunc Deus arcitenens &c.
Mille gravem telis exbaulta pene pharetra
Perdidit, effuso per vulnera nigra veneno (a).

Non dissimile discernimento ci somminifira la favola della Valle di Tempe. Un tremuoto apre questa valle, e sa correr nel mare le acque del Peneo, che innondavano la Telfaglia; ecco il satto. Questo prodigio è opera di Nettuno; ecco l'antica tradizione trasmessa. I Poeti per ornaslo ricorsero al tridente, all' impeto; col quale lo se ne' vicini monti cadere, ed a simili altre poetiche immagini (b).

L'istesso si osservera nella favola delle Acpie uno studio di locuste (e) piomba nella Bitinia, e nella Passagonia; desola il paese, e vi cagiona la carellia. Tutti gli ssorzi per distruggerte, o per allontanarle sono inutili; un vento benefico soltanto potè cacciarle da quella regione, e singerle verso il mar Jonio. Questo senomeno è osservato, e trasmesso teologicamente. Giove ha mandato le Arpie (a);

(b) Erod. lib. 7. ..

(c) O sian cavallette, che i nostri villani chiaman bruchi.

<sup>(</sup>a) Ovid. Metam. lib. 1.

<sup>(</sup>d) Così dette dal verbo apratur, che significa rapire, perchè rapiscono e divorano le produzioni del terreno, ove piombano.

queste intelligenze ultrici han dovuto effer vomitate dal Tartaro; gli sforzi di Finco, e del suo popolo sono impotenti contro di loro; il Dio de' Boreali venti ha potuto foltanto cacciarle, e precipitarle nel mar Jonio. I Poeti trovano quella tradizione, e la maneggiano a modo loro. Essi ci danno una descrizione di quette Arpie, e ce le dipingono in modo da farcene interamente imarrire l'originale . Esti loro danno un padre, e questi è l'odioso Tifeo, si per le relazioni, che quello Gigante ha col Tartaro, come per quelle che ha coi perniciosi venti, che avevano dovuto spingerle in quella regione (a). In vece di dire, che desolavano il paese, ci dicono, che rapivano le vivande dalla tavola di Fineo; in vece di dire, che non si potevano nè espellere, nè distruggere, essi dicono che ritornavano a misura che si espellevano, e che erano invulnerabili ; in vece di dire che il Dio de' Boreali venti le aveva precipitate nel mar Jonio, essi vollero attribuire questo merito a' due Argonauti, che si trovarono presenti a questo fatto, perchè paffavan entrambi per figli di Borea; finalmente in vece di dirne le proprietà da' vocaboli, che le indicavano, effi ne formarono i tre nomi di Ocipete, cioè colui

<sup>(</sup>a) Vedi Efiodo Teog. v. 869.880. e ciò che su questo Gigante si è detto nella nota giustificativa de fatti a n. 11.

ini che vola di Celeno, cioè ofcurità, caligine, e di Aello, cioè tempelta; perchè in fatte effe volano, ofcurano l'aere, e cagionano maggior rovina della più gran tempelta (a).

Le favole relative agli amori di Giove colle Ninfe , non hanno una diffimile origine. Giove come Dio, che prefedeva a' falmini, alle meteore, alle piogge, doveva aver parte alle inondazioni, ed alle ficcità, doveva avere relazioni colle Ninfe, che erano le Dee de' fonti : doveya continuamente averne con Giunone, che eça la Dea dell'aere. I fenomeni più considerabili avvenuti in questa parte della natura era naturale, che foffero offervati, e trasmessi come relazioni delle invisibili deità, che delle naturali forze in questi fenomeni impiegate disponevano. Vennero quindi, i Poeti, e queste tradizioni a modo loro maneggiando la scandalosa istoria ne formarono, degli amori di Giove con queste Ninfe, e delle si frequenti gelosie di Giunone da questi amori destate

Il ministero della Dea Iride, e la figura, che rapprecenta nella favola, fi può coll' isteffa-facilità dagl'isteffi-principi dedurre. L'apparizione: dell'arco celeste dovette naturalmente prenderfi per quella d'una deità, che a quest'accidente della natura prefedeva.

Ocipete, ed Aello; ma Omero nomina anche l'

La breve durara di questo fenomeno, la fua non rara apparizione, il suo disparimento, che succede senza lasciar di se vestigio, dovettero necessariamente richiamare le religiose riflessioni di quegl'ignoranti mortali, che si credevano di poter tutto spiegare, e che tutto infatti fpiegavano col· foccorfo de' loro teo-Jogici principj . Volendo applicar questi a' caratteri del fenomeno, del quale si parla, era facil cofa il dedurne, ciò che infatti ne deduffero, cioè che l'apparizione di quest' arco non poteva esser, che un annuncio degli Dei , e la deità che ci presedeva, loro nunciatrice. Dovendo dare a questa deità un nome analogo . all'idea, che se ne eran formata, la chiamas rono Iride, che, secondo Platone, deriva dal verbo upur nunciare. Con questa prevenzione e con quella ignoranza un motivo di guerra o di diffensione, insorto in un popolo, o la morte di qualche personaggio di considerazione av-Vehitta dopo qualche apparizione di questo arco , doyettero effer confiderati ; e trafmeffi cos me i verificati prefagi della deità che gli aveva anhunciati; e siccome la fragilità della na tura umana, e lo stato tumultuofo, e bellige. rante di tutte le barbare focietà , dovevano render gl' indicati avvenimenti le più frequenti appendici dell'apparizioni della celeste melfag-

alira. Vedi anche Effod. Teog. v. 205-269. Vedi anche Clerico Biblioreca universale T. II.

fagglera; così gli annuncj o di morte, o di diffensioni e di guerre furono più particolarmente attribuiti al suo ministero.

I Poeti trovarono questi fatti in questo modo trasmessi, trovarono quest'opinione stabilita dalla religione, e ne fecero ulo a loro talento. Effi fecero della Dea Iride una giovane donna vestita d'abiti di diversi colori , affisa presso il trono di Giunone (a), e sempre pronta ad annunciare i fuoi ordini . Effir la fecero intervenire come vera messaggiera, facendola parlare , agire , e correr con velocità (b); effi le fecero troncare il capello fatale delle donne, che eran per morire; e dalle mani d'un poeta passando in quelle d'un al= tro, e sempre più dalla sua origine discostandosi, si giunse fino a farne la serva di Giunone, che in Callimaco appoggia la fua padrona allorche è stanca, ed in Teocrito prende cura del suo appartamento, e colle sue mani ne prepara, ed affesta il letto.

Ecco fin dove fu prodotto e per gradi estelo dall' ignoranza, e dalla superstizione de' tempi, e dall' immaginazione de' poeti un natural fenomeno, che più non si discerse in

mezzo alle favole che lo nascondono.

L'ap-

<sup>(</sup>a) Perche Dea dell' aere .

<sup>(</sup>b) Estodo le da l'episeto di uxua velox. Teog. v. 266.

L'apparizione di qualche Parelio, i Solari, e i Lunari Eclissi, le Boreali Aurore, e tanti altri senomeni di questa natura, chi sa a quante altre teologiche tradizioni avran dato origine, e chi sa quante di quelle savole, che han tormentato i dotti, e che gli han satti cadere in interpretazioni, che urtano il buon senso, e la vera filosofia dell' istoria, potrebbero essere facilmente spiegate, se si considerassero come il risultato di ciò, che l'immaginazione de' poeti ha aggiunto alle antiche tradizioni di questi senomeni religiosamente osservati, e teologicamente trassessi l'Oltre gl' indicati esempi, noi potremmo produrne degli altri, se la brevità, alla quale ci siamo obbligati, non ce lo proibisse.

The second of th

The second of th

CETTER C. C. C. C. C.

Responsible for the straining of the str

A STAR Dec All word to the text

. . A fpc.

### : . . . A Spese degli Dei. ( N. 27. ) p. 47.

Spesso un'intera Città, dice Esiodo, vien punisa del peccato d'un solo. Perisco il popolo, a isterisiscono le donne, si smembrano le famiglie, s' esercito vien distrutto, cadon le mura, le navi vengono ingojate dall'onde per pena di un tal missatto (a).

Questo principio della teologia d' Estodo è il risultato delle antiche tradizioni relative agli uomini, alle famiglie, a'popoli, che con qualche fagrilego attentato, con qualche offesa a qualche Dio recata, l'ira, e la vendetta del cielo avevano su di loro chiamata.

Languiva il popolo Tebano, aride erano le fue campagne, gli armenti venivan distrutti: l'oracolo rispondeva, che il ciel puniva la

morte di Lajo (b) .

La peste consumava il Greco esercito innanzi a Troja; Achille interrogava Calcante per qual sarriscio trascurato, per qual Nume osseno discono i Greci un tal fiagello l'Indovino rispondeva, che Apollo vendicava il suo Sacerdote oltraggiato (c).

Tom.VIII. P La

(a) Estodo Poema delle opere, e de giorni verso 238-245.

(b) Questa tradizione fornisce la materia alla celebre Tragedia dell' Edipo Tiranno.

(c) Omero Iliade lib. 1.

La sterilità, la fame, le civili guerre defolavano l' Épiro j questa è Diana, che si vendica del suo asilo violato coll'affassinio di Laodomia uccisa sulla sua (a).

Il mare aveva ingojato Ajace nel ritorno dalla Trojana spedizione : ognuno attribuiva questo disastro allo sdegno di Minerva pel suo

tempio profanato (6).

Una fiera devasta i campi di questa siera vien uccisa; ma una sanguinosa guerra ne siegue tra Cureti, e gli Etolj per chi dovesse appropriarsene le spoglie. A chi si attribuiva la causa di tante sciagure ? A Diavna, che aveva voluto vendicassi di Oeneo, perchè l'aveva trascurata in un facrificio, che aveva a tutt', i Dei diretto (4). Le sciagure delle figlie di Tindaro, e l'inceste di Canippo nell'ebreta, erano state attribuite allo sidegno di Venere, ed a quello di Bacco per due si mili omissioni (4). La violenta passione di sedra pel figlio del suo sposo, era stata attribuita all'istessa Dea per vendicassi del disprezzo, che

(a) Vedi Giustino lib. 23.

(c) 'Omero Iliade lib. 9.

(d) Sthefic. apud Schol. Eurip in Oreft-

<sup>(</sup>b) Omero Iliade lib. 10. Egli aveva in Troja violata Caffandra nel sempio di questa Dea.

che Ippolito faceva del fuo culto, e de fuoi adoratori (a).

Sovente dalla natura della pena fi prefumeva la qualità della colpa, che aveva dovuto produrla.

Se una giovane beltà periva nel fiore de fuoi giorni, essa aveva dovuto contendere in

bellezza con qualche Dea.

Se Andromeda si vide esposta al surore di un mostro marino, ciò era avvenuto perchè la madre aveva uguagliata la sua bellezza a quella delle Nereidi (6).

Se le figlie di Preto divennero furiose, e fi abbandonarono alla prostituzione, bisognava dire che Giunone aveva così punita una fimi-

le arroganza.

Se il Poeta Tamirida perde la veduta ciò dipendeva dall'aver ardito sfidar ne' versi, e nel canto le Muse istesse.

Se Salmoneo peri con un fulmine ; egli aveva offeso Giove; volendone imitare lo stre-

pito (c).

Se Capaneo, uno de'sette capi Argivi, che combattettero nella Tebana guerra, perì coll'istessa morte, ciò bastò per farlo considerare come un empio, che con qualche sua beftem-

Euripide nella tragedia intitolata

(b) Ovid. Metam. lib. 4.

(c) Virgit, Eneid. lib. 4. verfo 585-494.

stemmia aveva dovuțo atrirarsi lo sidegno di Giove. Le virtu che l'adornavano se e delle quali Euripide ai ha lasciata una si vantaggio-sa descrizione (a), non bastarono per garantir-lo da questa taccia, e per esimerlo dall'ignoe miniosa distinzione d'escludere il sua cadavere dal comun rogo, nel quale i cadaveri de suoi compagni surono inseme bruciati. Bisognò construire un rogo distinco per lui, ed in questo rogo la sua moglie Evadne si precipitò per uni-re le sue ceneri a queste d'un Eroe, che un fulmine aveva reso un empio (b).

Ecco quali erano, le antiche tradizioni, che li Poeti trovarono fugli uomini, le famiaglie, i popoli, che l'ira e la veudetta degli Dei avevano su di loro richiamata. Qual telor ro nelle loro mani! Bafta rifcontrare i luoghi, ove effi le rapportano per vedere l'uso, che ne han fatto, e ciò che la loro immagia

nazione vi ha aggiunto.

.. Die

11

0

5

ne

ħ

b

20

N

ć

è

P

(a) Eurip. in Supplicib. Arto 4.

(h) Vedi Euripide nell'istessa tragedia. Forse dall'istesso modo di quedere comune a tutti i popoli, che si erovano nella barbarie, derivo in Roma s'entico uso del quale parla Plinio, di non bruciava i cadaveri di coloro, che erano stati percossi da fulmini. Cremari sas non est; condi terra Religio tradidit. Plin. 166. 2. eap. 54.

#### . Discreditmo i Numi ( N. 28. ) p. 47.

Se le antiche tradizioni rapportavano le guerre d'un popolo contro un altro popolo ; come preparate, e mosse da' Numi, se esse le Supponevano come fostenute dagli Dei divisi ne'due opposti partiti; che'non aggiunsero i Poeti a quelle antiche tradizioni coi loro teologici episodj? L'odio di Giunone, e di Minerva contre i Trojani è portato in Omero ad un tal grado, che non fi puè fenza orrore offervare la condetta di que le due deità > Ciò che si trova nel quarto libro dell' lliade bafterebbe a darcene un faggio. Si era convenuto di rintetter le pretenzioni de' due , partiti all' ento d'una fingolar pugna tra Paride, el Menelao, di conceder Elena al vincitore , e di por fine in questo modo alla guerra. Si esegue il duello; e Menelao fupera Paride, e la contraffata Principeffa avrebbe dovuto con ciò ri-. tornare at suo legittimo sposo. Che sa Giunone? In vece di favorir la causa della giustizia secondata dalla sorte delle armi, induce i Trojani a negar Flena, ed a violare con ciò la promessa ed il giuramento, perchè così continuandoli la guerra, Troja sarebbe distrutta . Minerva non fa una figura meno scandalosa in questo poema. Noi la vediamo ora spogliar Venere e percuoter Marte con un colpo di sasfo, ed ora venire in foccorfo di Dlomede per fargli ferire l'una e l'altra deità. Noi la ve-P dia.

diamo ora prender la figura di Deifobe per ingannare. Ettore col pretefto foccorfo di fuo firatello, ed ora rifiutare infieme con Giunone di foccerrere il pio Enet, perobè han fatto inviolabili giuramenti di non preflar mai alcun foccorfo ad alcun Trojano, anche allorche le fiamme ne divoraffero la Città, ed i Greci va poneffero tutto a fuoco, ed a fangue.

Noi fiam ben lontani dal voler rapportas re tutt' i teologici episodi da questo poeta aggiunti all'antica tradizione, che fu il foggetto del suo poema. Ci fiam contentati di mostrare con quelli prodotti, quanto poco onore facelfero questi agli Dei, quali effetti dovessero produrre nelle idee morali degli uomini , e quanta ragione avesse Pitagora di dire, che per quefti episodi Omero era 'tormentato negl' inferni, Platone di proferivere i Poeti dalla fue Repubblica (a) , e Cicerone di dire ; nec multo absurdiora sunt ea que poetarum vocibus fusa ipfa fuavitate nocuerune, qui & ira inflammatos, & libidine furentes induxerum Deas, feceruntque ut corum bella, pugnas, prelie, vulnera videremus, odia preserea; dissidia, discordias; ortus ; interitus , querelat , Oc. (b) .

(a) Plat. de Rep. lib. 2. e 3. 1014

<sup>(</sup>b) Cic. de Nat. Deore lib. 1. ....

p. 48.

Per convincerci della verità nel testo stabilito prendiamo per oggetto del nostro esame personaggio più illustre dell'eroica mirtodega. Io spero, che per poco, che si risterta sull'Ercole de Greci, si troverà, che questo min à atro, che il composto dell'ercole Techno, se dell'um forte di vari popoli; si trovurà, che coll'indicato principio si può soltante spiegare quella parte della imitologia, che quest'erce riguarda; si troveranno le cause delle differenze tra I principio, ed i progressi, che ebbe; si trovera finalmente, che ciò, che gli antichi mitologi han su di ciò pensato, che lungi dal distoglierci, ci conferenze nella nostra opinione.

Prima di Esiodo, e di Omero i Feniej avevan già avuto commercio con vari popoli, se avevan già avuto coi Greci; quest' istessi ne avevan dal canto loro avuto co' loro vicini. Varie religiose notizie di questi popoli, sebbene atterate, ed oscure dovettero nulladimeno pervenire in questo modo a' Greci, e coti alterate, ed oscure, ed anche di più, perchà più lontane dalla loro origine, dovettero essere da questi Poeti trovate. Quelle degli Eroi, che presso questi popoli si erano segnalati col·le loro gestal, come interestavano più l'umana curiosità, dovettero più d'ogni altro comuni-

carsi. In simili posizioni, in simili circostanze, cra natural cosa che si trovassero simili croi. Cosa secero dunque i Poeti? Alle alterate tradizioni del proprio Ercole aggiunsero le ugualmente alterate tradizioni degli Ercoli degli altri popoli, o sia degli uomini, che con diversi nomi, ma con simili gesta avevano destat l'istessa ammirazione, e si erano quiniz attirato l'istesso culto, e concetando, come si è detto, una specie intera in un solo indivaduo, la particolare istoria ne formarono el proprio loro Erce, nella quale era natural pla, che in questo modo formata, non solo l'inversimile, una l'impossibile anche di corimuo si trovasse.

Se noi riflettiamo su' travagli di quest' eroe, se noi riflettiamo su' suoi viaggi, noi non potremo dubitare di quella verità . Not vedremo, che le città prese, i tiranni pusiti, i mostri distrutti o domati, i Re, o per meglio dire i capi dell'eroiche popolazioni, tistabiliti ne' loro regni; gli uomini selvaggi, e fieri combattuti ed uccili; le rapine cor vio-Benza eseguite; i più forti nella lutta, e nel corlo superati ; le nuove città fabbricate ; ilcorso de' fiumi o distrutto, o rimesso nell'antico letto; le strade aperte ne' luoghi inaccesfibili ; le maremme diffeccate : tutte quelle gesta, che la tradizione, la quale sutto altera ha esagerate, e che i Poeti hanno vie più ingigantite, ed a modo loro modificate, e colorite ; ricondotte al loro giusto livello sono efeffettivamente i travagli comuni de primi eroi di tutte le nascenti società. Noi vedremo che i viaggi d'Ercole ed i suoi travagli, in Creta, in Egitto, nelle coste occidentali dell'Affrica, nella Spagna, in Sicilia, e sin nel son do della Scizia ec. non sono altro, che il prodotto delle consuse, e de sagerate tradizioni delle gesta di altrettanti simili esteri eroi, e del mezzo ignoto impiegato da Poeti per aggiugnerie a quelle che il proprio Eroe riguardavano, ed a lui appropriarle, sacendolo per altrettanti diversi luoghi viaggiare.

Se noi riflettiamo all'incremento, che questa parte della mitologia ricevè progressivamente, cioè a' nuovi rravagli, et a' nuovi viaggi, che surono posteriormente aggiunti a quelli, de' quali parlano Esodo, ed Omero, si troverà di ciò la ragione nell'issessi por poichè a misura che nuovo relazioni a' Greci pervenivano di altri simili eroi di altri popoli, era natural cosa che nuove aggiunzioni dovessero formarsi alla sua storia; glacchè si Greci prevenuti già in suvore di tanti suoi aravagli, e de' suoi sì estesi viaggi, non dovevano stentar molto a persuadersi, che ignoti aravagli, ed ignoti viaggi di quest'eroe si dissoprissero (a).

(a) In fatti "allorche si discopri, che tra le deità de Calli vi eva un Eroe simile all Ercole Greco sosto il nome di Ogmion; e che tra que"

Se noi riflettiamo finalmente a-ciò, che gli antichi mitologi ci han su di ciò trasmeffo, noi vedremo da ogni parte tralucere quefia verità . Noi troveremo in Erodoto diffinti tre Ercoli , l'Egizio , che egli crede il più antico, l'Olimpico, ed il Tebano (a). Noi troveremo in Paulania l'antica tradizione degli abitanti d'Olimpia, colla quale si sosteneva , che il più antico Ercole fosse stato il Cretele, e che a lui, e non già al Tebano si doveva l'istituzione de' giuochi Olimpici (b). Noi troveremo in Diodoro Sicolo confermata l'afferzione d' Erodoto , e diffinti l' Ercole Egizio, il Cretese, ed il Tebano (c) . Noi ne troveremo in Cicerone enumerati sei di altrettanti diversi luoghi (d). Noi vedremo finalmente ne' Mitologi Greci posteriori giugnere il numero, degli Ercoli fino a quaranta

Che

quelle de Sabini ve ne era un altro sosto il nome di Somo Sangus, si disso, che così l'uno come l'altro era l'Ercolo istesso, il quale victornando da Spagna e coi buoi di Gerion era pessato per le Gallic, e per l'Italia vicino al monte Aventino, e si era satto conoscere per quel che era si quelle regioni.

Same Page to our me

(a) Erodote leb. 2.

(b) Paufania lib. 5. cap. 7. (c) Diod. lib. 4.

(d) Cic. de Nat. Deor. lib. 3.

Che vuol ciò indicare ? Erodoto, Paula nia, Diodoro, Cicerone, i e gli attri che venner dopo, trovarono in diverti popoli le momorie d'un originario e proprio Eroe, fimile all' Ercole, che i Poeti celebravano, trovarono varie delle gesta, che questi avevano al loro Ercole attribuito , appartenersi all'aom forte , che quetti popoli come originario del lloro paese vantavano; videro, che l'istesso uomo non aveva posuto percorrere tanti pacli; ed eleguire tante imprese; videro, che l'epoche di queste imprese non potevano combinarsi nella durata della vita d'un istesso nomo; videro, come l'offerva Erodoto, che l'Eroe Egizio p. et simile all' Ercole Greco, ed annoverato tra' dodici gran Dei dell' Egitto, doveva effere di molto anteriore all' Eroe Greco : e da tutte queste riflessioni in vece di dedurne ,che più eroi stranieri erano concorsi ad impinguare l' Ercole Tebano, ne deduffero, che vi cerano stati più Ereoli . Io lascio a chi legge il valutare ; quanto l'opinione di questi antichi mitologi conferma il principio da noi stabilito; egli vi riuscirà più facilmente, quando riflettera alla diversità de' nomi di questi diversi, ma fimili eroi (a), ed alla diversità delle loro

<sup>(</sup>a) L'Egizio si chiamava Orocor o Congit Fenterio Delizio si ti Firio, Tasio; l' Indiamo; Dorasne; quello del Sabini; Semo Sangus, e quello del Galli, Ogmion

enppresentazioni presso i loro respettivi popoli, tralle quali quella che rapporta Luciano, e che rappresentava l'Ogmion de'Galli, ci sa nel tempo istesso vedere l'originaria differenza del soggetto, e come se he sosse poi consusa l'idea coll' Ercole Greco (a).

Ciò che fi è offervato full' Ercole de'Gre. ei , si potrebbe dell' istessa maniera offervare ful loro Bacco, e ful loro Orfeo. Noi troveremmo in ciò che i Poeti ne han detto l'iftefa fe vestigie dell' istesso accoppiamento delle patrie tradizione relative a questi due Eroi coll? estere notizie di varj simili Eroi d'altri popoli. Noi li vedremmo per l'istesso motivo viaggiare in vari luoghi, perchè in vari luoghi avea dovuto effervi un primo uomo; che aveva infegnato il modo d'estrarre il liquoro dalle uve, e che con questo mezzo gli aveva a varie imprese eccitati ; e perche in moltà popoli aveva dovuto effervi un Eroe; che coll' armonia de' fuoi versi, e colla dolcezza del suo canto, in un'tempo, ed in un periodo della focietà, nel quale tutti gli uomini fon cantori, e poeti, aveva dovuto spingerli , attirar-

(a) Vedi Luciano nel Dialogo del duo volta accusato.

La nota iscrizione trovata in Spagna ove sta scritto Herculi patrin Endovellico, mi pare, che indichi la cosa issessa.

li, frenarli, in poche parole indurli ad agire a feconda de fuoi difegui.

Noi vedremmo per le istesse ragioni estendersi progressivamente quella parte della mitologia, che questi due Eroi riguarda. Noi vedremmo per le stelle riflessioni negli antichi mitologi distinti più Bacchi, e più Orfei nati in diversi luoghi, ed in tempi diversi (a) . Noi vedremmo finalmente, che in generale quando dalle gesta così del Bacco, come dell' Orfeo, così dell' Ercole, come degli altri personaggi dell'Eroica mitologia si separassero quelle de diversi, ma simili Eroi di altri popoli, che i Poeti hanno insieme consuse, ed al proprio Eroe attribuite; che quando si escludessero que' viaggi, che per nascondere questa fro-de surono dagli stessi Poeti immaginati; che quando finalmente si discernessero l'esagerazioni delle tradizioni, e quelle che i poeti hanno a queste aggiunte colle loro finzioni, colle

<sup>(</sup>a) Erodoto (Lib. 11.) diftingue tre Bacchi, de quali egli dice che l'Egizio, ed il Fenicio erano anteriori al Greco. Diodoro (Lib. 111.) ne diftingue anche tre, nati. in diversi luoghi, e in tempi diversi; Cicerone ne nomina cinque, e sino a quest' ultimo numero sanno alcuni mitologi giungere anche gli Orsei. Vedi oltre i citati autori Strah. Lib. 1111., ed Arrian. Hist. Ind. n. 320.

loro interpretazioni, colle loro immagini, e colle loro allegorie, si troverebbe, che la vera istoria di quei Eroi si ridurrebbe a fatti nos folo verisimili, ma certi e necessari ad avvenire in popoli in quelle ciscostanze collocati (a).

... Sems

(a) La discesa p. e. di Orfeo negl' Inferni, non altrimenti di quelle di varj altri Eroi . de quali ci parlano i Poeti, non eran altro che evocazione dell'ombre de morti, evocazioni, che ne' tempi a quelli degli Eroi corrispondenti, Sono State da per tutto frequentissime , perchè analoghe a quelle universali opinioni, che debbono in quelle universali circostanze regnare. Orfeo evocando la morta Euridice, appresso dal dolore penetrato dall' eftro , era facil. cofa , che credeffe di sensirla, e di vederla. Ma l'immaginosa il-Lusione dove ben presto cedere al difetto della realità, e dove Euridice sparire . Ecco il fatto, che ha dovuto dare occasione alla celebre favola, che questa soggesto riguarda. Chi non vede quanto ne fia verofimite l'origine ?

# . . . . Sembraffer nate . ( N. 30. ) p. 48.

Se le altre estere religiose notizie dovevano ester meno copiose, perchè meno interessavano l'umana curiosità, se l'uso di esse doveva ester meno frequente ne' poeti, perchè
meno lusingava la vanità nazionale; non per
questo le poche, che trovarono, surono da essi
interamente trascurate. Noi le vediamo più di
una vosta adoprate, e colle proprie incorporate in Esiodo, ed in Omero, e noi ne vediamo anche più frequente l'uso ne' poeti, che
venner dopo.

Esiodo nell'enumerazione che sa de' siumi, di queste deità, siglie, secondo sui, di Tetide, e di Oceano, nomina il Nilo, pel quale gli Egizi avevano tanta venerezione, ed il Meandro siume adorato nell'Asia minore; si pretende, che abbia nominato anche il Danubio sotto il nome d'Ispos, ed il Po sotto

quello di Hossavor (a)

Da un lungo passaggio di Diodoro Sicolo si rileva chiaramente, che ciò, che Esiodo, ed Omero ci han detto degl'Inserni, e de campi Elisi, non è altro che un impasto poetico delle Teologiche idee de Greci sullo stato dell'anime dopo la morte, coi riti mortuari, e le sunebri cerimonie degli Egizi. Io non trascri-

<sup>(</sup>a) Ved. Esiod. Teog. v. 338. e 339.

vo qui questo lungo tratto di Diodoro, per chè ognuno può riscontrarlo, e convincere sene (a).

Vari altri luoghi di questi due poeti ci somministrano un simile accoppiamento dell' estere religiose notizie da essi trovate, colle patrie teologiche opinioni. Tutto ciò, che osfriva alla loro immaginazione un campo più abbondante e più esteso, ed un più copioso numero di materiali, era natural cosa, che non sosse da essi interamente trascurato.

Ma da questa verità di fatto ne è derivato un errore di opinione. I Mitologi così
antichi come moderni (b), vedendo le religiose notizie d'un popolo mescolate con quelle d'un altro popolo, e vedendo nel tempo
istesso, che gli Dei d'un popolo, quantunque
con diversi nomi, eran nulladimeno simili agli
Dei d'un altro popolo, han creduto, che il
fonte delle savole, e della religione sia stata
sempre il passaggio delle teologiche idee del
po-

(a) Vedi Teod. Sicolo Lib. I. cap. XXXVI.

(b) Veggasi le autorità a quest oggetto relative rapportate da Vossio nelle sue osservazioni sul trattato di Maimonide rignardo all' Idolatria. Vedi anche Eusebio Præparat. Evang. cap. 6, e 9. Lattanzio de Fals, Relig. lib.2. Si ristetta che quando dico i mitologi, non intendo tutti i mitologi, ma la più gran parte di essi.

copolo più antico nel più moderno : In vecedi vedere, che simili cause han dovuto produrre simili effetti da per tutto ; in vece di vedere, che il politeismo è nato, e si è esteso in un popolo per le istesse cause, per le quali è nato, e fi è esteso nell'altro; in vece di offervare, che l'eftere notizie dell'efte. re religioni non fono ordinariamente pervenute ne' popoli fe non molto tardi, e per lo più quando la religione era già igiunta al termine del fuo sviluppo; in vece di vedere, che quefie estere notizie non han fatto altro, che somministrare a' poeti un materiale di più, onde ornare, ed arricchire i loro mitologici edifici : vedendo io dico la fomiglianza degli efferti, e non fapendo indagare la fomiglianza delle cause , han preso il partito il più facile , ed il meno filosofico, quale è quello di softenere, che tutt'i popoli abbiano l'un dall'altro attinti i loro Dei , e le loro favole, e fono per tal ragione andati in cerca del popolo più antico, per caratterizzarlo come principio, e. fonte del politeismo, e delle favole di tutti gli altti popoli . Si è veduto p. e. che il Teutates de' Galli, l' Erminful, o Irminfus de' Germani, l' Exmete de' Greci, il Mercurio de' Latini erano fimili tra loro , e fimili al Thork degli Egizj; che il Beleno de' Celti, l' Apolle de' Greci, il Mitra de' Persiani erano simili all' Ofiride degli fieffi Egizi ; che l' Aliat degli Arabi , la Margane de' Sarmati , l' Astarte de' Fenicj, e la Venere de' Greci eran presso que-Tom.VIII. Λi

sti diversi popoli l'Intelligenza ssissis, cloè la Dea dell' Amore; che il Plusone, o l'Ades de Greci, il Mouto de Penicj, il Dis de Celti, il Sumanus de Latini, il Suranus de Sabini, il Ladon de Sarmati indicavano presso tutti questi popoli una simile Deita ec, se ne è dedorto, che l'un popolo aveva dall'altro prese queste Deità, e che il più antico era quello, che doveva considerarsene come la prima orivegine.

Ma io domando, per qual ragione si farebbe da per tutto cangiato il nome di questi Dei; per qual ragione non si sarebbe loro la siciato qu'llo che dal popolo più antico era stato ad essi dato? Per qual ragione i Greci, i quali allorche adottarono dagli Egizi il estro d'Iside, le lasciarono l'istesto nome, e gl'istesti simboli (a), non avrebbero fatto l'istesso per le altre deità, se come si prerende, s'avessero dall'istesso popolo ricevute: ? Per qual ragione i Galli, e gli Svevi, che avevano conservato all'istessi lide il suo originario nome (b), non avrebbero satto l'istesso per l'altre loro deità,

(a) Paufania dice, che in Atene vi furono fino a quatro tempi innale ati ed Ifide Ecizia e Pelagiana, cioè protestrice della navigazione. Paus. in Att.

(b) Pars Suevonum, dice Tacito, & siddi facrificant; nude causa & origo peregrino, sacro, parum comperi. de morib. German. fe avessero come Iside avuta una straniera origine? Se tutti questi popoli adoravano la Luna, o sia l'Intelligenza, che a quest' astro ce devano, che presedesse ; e questa Deita aveva come si è osservato (a) presso ciascheduno di questi popoli il suo distinto, e particolare nome, perchè non l'avrebbero da principio chiamata Iside, se avessero da principio ricevato dagli Egizi il culto della Luna? Gl'istessi Galli, i quali allorchè ricevettero da loro conquistatori il culto di Giove, e di altri Dei onorati in Roma, conservarono loro l'istesso metodo colle altre loro antiche Deità, se da altri popoli le avessero ricevute (b)? Se Cibele

(a) Vedi la nota Giustificativa de fatti num. 4.

(b) Luciano in fatti in un suo Dialogo sa dire a Mercirio, che egli non sa come invi-zare gli Dei de Galli, perchè non conosce i lore nomi, e non sa il lora linguaggio. E vero che Cesare allorche parla delle Deità ch' egli trovà da Calli adorate si servì del Latini nomi per esprimerle, ma noi sappiamo che in questo Cesare non sece altro che imitare l'esmpio degli issorie e mitologi, i quali bastava, che trovassero la somiglianza nell'oggetto del culto di un popolo, per darle il nome, che nella loro lingua esprimeva quella Deità. Così dovunque trovavano adorato il Sole dievano, che si ado-

conservo il suo nome in un popolo ; che al. riferir di Tacito l'onorava nel fondo della Germania (a), perche non avrebbero avuta 1 istessa sorte gli altri suoi Dei, se come Cibele

fossero di fuori venuti?

Se i Greci poeti hanno impinguate le loro religiose idee sugl'inferni, e sui campi Elisi coll'estere notizie delle cerimonie e de' riti, che si praticavano in Egitto ne funerali de morti, si potrà forse per questo dire, che il fondo principale di queste idee non fosse nato presso i Greci istelli, come è nato presso tutt'i popoli? Quando gli Europei conobbero 1 po...

rava Apollo, dovunque trovavano adorata la Luna dicevano che si adorava Diana ec. ma rare volce essi si prendevano la pena di rapportare i veri nomi, coi quali erano queste Deità in quefi popoli invocate : cià che non ha contribuied poco ad estendere, e prolungare il combattuto errore. Erosoto quantunque fondatore di questa scuola di mitologi, fu più esatto di loro . Parlando della religione degli Sciti , egli dice , cho effi onorano Vefta , Giove , la Terra , Apollo , Venere , Urania , Nettuno Oc. ma Joggiunge , che effi chiamano Vesta Tabiti, Giove Papeo, la Terra Api , Apollo Estosiro , Venere Urania Artimpesa, e Nettuno Tamismade. Erod. Lib, 5. cap. 51. Egli conferue per lo più l'istesso metodo nel parlare degli Dei degli altri popoli. (a) Tacit. de morib. Germanorum .

S popoli del nuovo Mondo non vi frovarono effi la credenza, che le anime di coloro, che i avevano mal vissuto, andassero ad abitare certi laghi fangoli, com' i Greci le inviavano lulle sponde di Stige, e d'Acheronte : e quelle . di coloro, che avevan menata una vita regolare, andassero ad abitare alcuni luoghi delizioli affai simili ai campi Elisj (a) ? Non vi. trovarono forfe anche la distinzione tra l'anima e l'ombra o fimulacro di esta, e la credenza comune con quella di varj popoli dell' sntichità, che nel mentre che l'anima era nefoggiorno deliziolo, la fua ombra errava intorno a luoghi del suo sepolero (b)? Senza averconosciuto ne i Persi, ne i Latini , la custodia del fuoco facro non richiamava forse con uguale culto la loro religiosa attenzione? Nelle Luisiana i Natchez non avevano forse una guardia che vegliava di continuo alla perennità di questo fuoco (c) ?

Nel Perù, fotto l'impero degl' Incas, non vi erano forse i tempj alla custodia di questo fagro fuoco destinati, e vergini sacerdotesse, che l'alimentavano di continuo per impedire, che si estinguesse, e l'istessa pena minacciata alle Vestali in Roma, allorchè violavano il voto delle loro verginità, quale era quella d'ef fe r

<sup>(</sup>a) Veggafi Laffiteu, ne' coftumi de' Selwaggi .

<sup>(</sup>b) Id. ibid.
) (c) Id. ibid.

fer vive fepolte? Nel Meffico la custodia dell' ifiesto fuoco era nell'istesso modo all'istesse mad ni affidata . Presso gl' Irocchesi , e gli Uroni , ed altri popoli meno avvanzati verlo la coltura, in difetto di Tempj, il fagre fuoco fi custodiva ne'luoghi alle pubbliche assemblee destinati, e questi luoghi eran presso a poco simili alle Pritanie d'Atene (a) .

4 4 4

mani

diper

prim

meg

Ra p

la te

lem

mef

anti

alte

fta

me Ne fla. gi Vo an fo Ve te fa

Se il fondo dunque del politeismo, e della mitologia di tutt'i popoli, è l'istesso; ciò non dipende, perche l'uno l'abbia dall'altro attinto, ma perchè le universali proprietà della natura umana combinate colle universali circostanze del genere umano han dovuto da per tutto produrre universali effetti . Tutto ciò , che si è detto e nel tefto, ed in queste note, mi pare, che non lasci alcun dubbio su quefla verità .

## . . . Poteva ideare ( N. 31. ) p. 49.

Pochi esempi basteranno, io spero, per manifestare quest' altra chiave delle savole, che dipende dalla cognizione della povertà della primitiva lingua de' popoli, e dell'uso, o per moglio dire abuso, che i poeti secero di questa povertà.

La favola del Cavallo, che Nettuno dalla terra ell'affe, non è fondata, che fopra un fempliciffimo avvenimento teologicamente trasmeffo, e fotto gli aufpici della povertà della antica lingua, da Poeti fino a questo punto

alterato .

Un nuovo fonte ad un tratto si manifefta . Questo fenomeno fisico viene teologicamente offervato, e trasmesso. Si dice, che Nettuno ha estratto dalla terra un fonte. Questa antica tradizione viene coll'antico linguaggio trasmessa. In quest'antica lingua l'istessa voce immos, che esprimeva acqua, esprimeva anche un cavallo. I poeti correndo sempre verso il più maraviglioso profittano di quest' effetto della povertà dell'antica lingua, ed in vece di dire, che Nettuno aveva fatto dalla terra uscire un fonte, dissero, che ne aveva fatto uscire un cavallo. Per una progressione dell'istesso equivoco l'antico epiteto dato a Nettuno d'innior, che fignificava aquatico; fignificò quindi Cavaliere, per quelta ragione istessa Nettuno fu da Cavalieri invocato, e per questa istessa ragione gli su consecrato l'Ippopotamo, o sia il Cavallo marino. Per un estetto-finalmente dell'istessa causa la Greca sa volosa Istoria parlava de' due ruscelli Erisa, e Partenia cangiati in cavalli (a). Un'antica tradizione rapportava, che Giove, disseccate la acque del diluvio, dette a Deucalione un popolo, cioè che quella regione si ripopolò di nuovo: ma seccome nell'antica lingua la paroba Laos significava ed una pierra, ed un popolo (b), i poeti si servicono di questo doppio senso, per dire, che scolate le acque, Giove aveva dato a Deucalione uomini di pietra.

Per un effetto dell'istessa povertà dell'antica lingua un'istessa voc Kepara significava le diramazioni d' un siume, o le corne. Da quel che rapporta Suida nell'istessa indicava anche un toro (s), ed un siume, sorse prechè que' primi Greci trovando una relazione tru' fenomeni d' un toro e d'un siume sdegnato, espressero coll'istesso vocabolo i due subbietti di questa apparente relazione. Con questa antica lingua si trovò trasmessa l'antica tradiquità properti de l'antica tradiquità de l'antica tradiquità properti de l'antica tradiquità de l'antica de l'antica tradiquità de l'antica de l'antica tradiquità de l'antica tradiquità de l'antica tradiquità de l'antica de l'antica tradiquità de l'antica de l

(a) Paufania Lib. 4. Cap. 21.

(b) Vedi lo Scoliaste di Pindare in Gram? Menil. p. 522.

<sup>(</sup>c) Taupes è il nome d'en fiume in Sofocle. Taupes è l'antico nome del fiume Ilico : Taupes è il canale dell'uretra. Vedi Suida,

zione, che Ercole aveva troncato un corne; cioè una diramazione del Tauro Acheloo, cioè del fiume Acheloo. Che fecero i Poeti? Differo, che il fiume Acheloo fi era cangiato in Toro, e che Ercole gli aveva recifo un corno (a).

## . . . . Eran nati . ( N. 32. ) pag. 50.

Basta gittar gli occhi sulle genealogie dea gli Dei per vedere che queste sono interamente opera dell'immaginazione de' Poeti (b). Erodoto volle senza dubbio questa verità indicare, allorche diste, che la Teogonia Greao sia

(a) Con questi fatti è facil cosa lo spies gare auche per qual ragione Nettuno si denominasse anche Taureus, e Tauriceps, per qualragione Euripide nell' ssigenia dice, che Nestore portava per insegna sul suo vascello il siume Alseo a' pical del Toro, e per qual ragione gli antichi scultori solessero rappresentare i siumi setto la figura de' Tori. Vedi Eliane Lib. 11.

zione degli Evoi deificati. Questa dipendeva dalle tradizioni de pratesi Commerci de mortali calle immortali, o degl'immortali collo mortali, de quali si è parlato nella nota giustificativa a n. 25. ed i poeti non secero riguardo a ciò che ornare queste tradizioni di queste pretese celesti erigini.

• sia la generazione degli Dei de' Greci nont era più antica di Esodo e di Omero (a). Se queste in satti foggiate si sossiero dagli uomini, che il Politeismo formarono; se queste sossiero state colle tradizioni delle altre religiose opinioni trasmesse; poeti sarebbero stati ni quest' oggetto più uniformi tra loro; non si troverebbero quelle gran differenze, che in ogni tratto s' incontrano nelle genealogie di Esiodo, di Omero, e degli altri poeti; non si troverebbero quelle, che s'incontrano sovente ne' diversi poemi d'un istesso poeta; e non si troverebbero sinalmente quelle, che qualche volta s'incontrano anche nell'issesso poeta, e nel poema issesso:

In Essodo p. e. Venere vien formata dalla schiuma, che si produste nel mare da genitali di Celo da Sarurno recisi (b); ed in Omero questa Dea è figlia di Giove e di Dionea (c).

In Esiodo Giunone senza il soccorso di Giove genera Vulcano, ed in Omero questo Dio è figlio di Giove e di Giunone (d).

Nell'istesso Esiodo Tifeo è figlio del Tartaro e della Terra, e negl'Inni, che si attri-

bui-

(a) Erodoto Lib. 2. Cap. 69. (b) Efiodo Teog. v. 1885. 200.

(c) Omero Iliade Lib. 5. v. 570.

(d) Vedi Esiodo nella Teogonia, ed Omero Iliade Lib. 1. v. 578. buiscono ad Omero, questo Gigante vien sordinato da' vapori, che Giunone irritata contro di Giove, aveva fatti dalla terra uscire (a).

In Efiodo le Grazie son figlie di Giove, e della bella Eurinoma; in uno degl' Inni del supposto Orfeo son figlie di Eunomia molto da quella diversa; in altri poeti son figlie di Giove, e di Giunone; ed in altri di Venerez in tutti i poeti esse son vergini, ed in Omero una è sposa del Sonno, ed un'altra di Vulscano (b).

Nella Teogonia d'Efiodo le Furie nascono dal sangue di Celo sulla terra cadute dopo la fatale mutilazione. (c); in Licofrone (d), ed in Eschilo (e) son figlie della Notte e d'Acheronte: Sosocle (f) le sa uscire dalla Terra e dalle Tenebre; Epimenide le sa nascere da Saturno e da Euronima, o Eronima: l'Autore d'un Inno diretto all'Eumenidi dice che esse debbono la loro origine a Plutone, ed a Proferpina.

L' istel-

(2) Vedi Esiodo nella Teog. v. 820. e la tollezione degl'indicati inni.

(b) Efiod. Teog. v. 907-911. la collezione degl' Inni Orfici, ed Omero Iliad. Lib. 18.

(c) Efiod. Teog. v. 185. (d) Licrofrone in Alex.

(e) Eschilo in Eumenid.

(f) Sofocle in Edipo.

L'istesso Esiodo, che, come si è detto; nella Teogonia sa nascer le Furie dal sangue di Celo, in un altro suo poema (a) le sa nascere dalla Discordia.

La genealogia delle Parche varia non solo presso l'istesso poeta, ma anche nel poema istesso. In un luogo della Teogonia Esiodo ce le dà per figlie dell'Erebo e della Notte (b), ed in un altro luogo dell'istesso poema ce le dà per figlie di Giove e di Temide (c).

Che vuol dunque indicare questa prodigiosa varietà, questo illimitato arbitrio de' Poeti nel foggiare le genealogie degli Dei? Quest' è chiaro; essi si son serviti di questa specie d'allegoria per indicare, e nascondere nel tempo istesso tutto ciò , che con questo mezzo si poteva nel tempo istesso indicare, e nascondere. Essi se ne son serviti, come si è veduto, per esprimere ciò che le antiche tradizioni confusamente rapportavano, sul passaggio da una religiosa idea in un altra, o sulla estensione progressiva degli oggetti del politeisico culto. Casì Celo è padre di Saturno, e Saturno di Giove, perchè l'idea del supremo Essere, che s' indicava sotto il nome di Celo, fi modifico in quella, che s' indicava fotto il nome di Saturno, e questa si modificò di nuo-

<sup>(</sup>a) Nel Poema delle Opere, e de Giorni .

<sup>(</sup>b) Efiod. Teog. v. 217.

c) Efiod. Teeg. v. 904.

vo in quella, che, s' indicava fotto il nome di Giove; così ogni goccia del fangue di Celo fulla terra caduta, una muova deità genera in Efiodo; così i fuoi genitali producono Venere; perche l' istessa causa, che colla mutilazione di Celo aveva stabilito il Politeismo, doveva ben presto estenderlo, ed alle sische potenze doveva ben presto le morali sorze ac-

coppiare,

Est fe ne servirono per indicare tutte quelle relazioni d'una o più deità con una o più altre deità, che si potevano sotto questa specie d'allegoria additare. Così in Esiodo Metis o sia la Dea della Prudenza, prima moglie di Giove, divenuta gravida di Minerva; o sia della Dea della Sapienza, vien da Giove ingojata, per far uscire dal cranio del g'an Padre la sapienta figlia (a); così Temide o la Giustizia, cioè la Dea che presiede alla proporzione, e convenienza delle cole, è madre d' Eunomia, che presiede alla bontà delle leggi, di Diche, che presiede al dritto ed all' equità, e d' Irene, che presiede alla pace (b). Così la Notte è madre di tutto ciò, che vi è d'odioso per gli uomini, come lo sono Nemesis o sia la vendetta divina, la Vecchiezza, P Invidia , la divorante Tristezza , la Discordia , le Parche; è madre di tutto ciò che fi

<sup>(</sup>a) Esied. Teogonia v. 886-900.

<sup>(</sup>b) Esiod. Teogonia v. 901.904.

fa nell'olcurifà , come la Frode, e la Maldicenza o fia Momo; è madre di tutto ciò che accade nella notte, come il fonno, ed i fogni ; è madre finalmente di ciò che rifiede nell'occidentali regioni, che fono le regioni

delle tenebre , come l'Esperidi (a).

Queste genealogie a questi uli impiegate era natural cola, che venissero cangiate dagli altri poeti, e sovente dal poeta istesso, che le aveva foggiate, subito che una nuova idea veniva loro in acconcio d'indicare, e di nascondere sotto la stessa specie d'allegoria . Così Omero, che non aveva il dilegno d'indicare qual luogo avesse occupato Venere nello sviluppo del politeismo, ma che aveva quel3 lo di mostrare la relazione che passava tra Giove, Dionea, e Venere, cangia la genealogia d'Esiodo, e la fa nascere da queste due Deità . Per una simil ragione egli altera la genealogia di Vulcano, e quella di Tifeo; e distrugge la verginità di due Grazie da tutt' ? poeti rifpettata ,

Dell'istesso modo per indicare, che dopo le grand' inondazioni o diluvi, a misura che il gran lago, che tutte le cose nascondeva, si ritirava, apparivano tante parti della natura, che furono quindi oggetti di culto, ed apparivano le cose tutte sotto le acque sommerse,

<sup>(</sup>a) Efiod. Teogonia v. 211-224. E nel Poema delle Opere e de giorni verso 11-26. dove parla dell' Invidia.

isteffo Omero chiama l'Oceano padre degli Dei, e quindi di tutte le cofe, e dà a questa deità una generazione melto più estefa di quella che Efiodo le attribuice (a).

Per una simile ragione negl' Inni del supposto Orseo questa caratteristica vien data alla Notte, la quale vien chiamata madre d gli Dei, e degli uomini, perchè in questi sinosti disastri dell' umanità, le tenebre, che avevan dovuto per lungo tempo dominare sulle regioni, che ne furono il teatro, a misura che si cominciavano a dileguare manifestavano gli esseri, che furono oggetti d'adorazione e di culto, e sacevano riapparire gli uomini da questi accidenti separati, ed in gran parte distrutti,

Per una simile ragione l'istesso Esiodo, che nella sua comegonia, colla quale dà principio alla sua reogonia, e nella quale confue, o volle confondere qualche antica tradizione di quest'infelice stato di cose colla generazione istessa dell'universo: l'istesso Esiolo, io dico, che in questa parte del suo poema considera, dopo la consusione avvenue ta tra le diverse parti della natura o sia Caos,

<sup>(</sup>a) In Omero Oceano è l'aggregato di sutte le acque, ed il suo significato è molto più fesse di quello di Mare; Egli infatti sa ma sere non solo i siumi, e i sonti, ma il mare anche da Oceano. Vedi Iliad. Lib. 21.

la Terra, l'Amore, l'Erebo, la Notte : la Serenità, ed i Giorni, tutti come anteriori ad Uranos o sia Celo (a), perchè in fatti al Cielo deve effere tra queste cose l'ultimo ad apparire a' miseri mortali, che a tali rivoluzioni fopravvissero, e che la confusa memoria ne trasmifero; allorche poi vuol pre-fentarci quest' istesso Uranos, o sia Celo nel rapporto che ha colla religiosa istoria della fua nazione, lo considera come padre degli Dei, e degli uomini, e Dio, unico a regnare, da principio, ed estende quindi, come si è altrove offervato, quest'istessa caratteristica di padre degli Dei, e degli uomini a Saturno figlio di Celo, ed a Giove figlio di Saturno, per indicare, e nel tempo stesso nascondere, che Celo, Saturno, e Giove furono, febben con progressiva diminuzione d'idea, considerati nulla di meno come l'effere isteffo (b). Dell' istesso modo l'istesso Esiodo, che fa nafcer dalle gocce del sangue di Celo le Furie, allorchè vuol indicare il rapido progresso, che, appena introdotto, dovette far il Politeismo, ed il luogo, che queste Deità occupavano nel suo sviluppo; le sa nascere, come G è veduto, dalla Discordia, allorche vuol'indi-

(a) Efind Teogonia v. 116-127.

<sup>(</sup>b) Vedi ciò che si è su di ciò detto nel sesso, e nelle note giustificative de satti a n. 1. ed a n. 23.

dicare le relazioni, che esse hanno con quest' Intelligenza malessa, che gli nomini separa, a divide. Dell'istesso modo finalmente l'istesso Esso o, che sa nascer dalla Notte le Parche, allorchè le vuol presentare come Deità odiose agli pomini; le sa nascer da Giove e da Temide, allorchè le vuol presentare come distributrici delle pene e delle ricompense.

Ecco quali furono gli ufi, che i poeti fesero delle genealogie degli Dei, ed ecco i motivi, pei quali le foggiarono, foggiate le cangiarono come loro piacque. Effi fecero l'ifiels ulo di quefta fpecie d'allegoria, che fecero di tutte le altre. Baftava' che il fatto, che volevano indicare, aveffe una remota relazione coll'allegoria che fi prefentava alla losso immaginazione, per occultar quello fotto i veli di quefta.

I primi poeti ne diedero l'esempio. I poeti, che veuner dopo, lo secondarono; estendendo sempre più l'abuso, che quelli fatto avevano così dell'allegorico linguaggio, come di tutt'i diversi materiali, de'quali si è parlato. Essi in fatti, cioè questi posseriori poezi diedero al riserie di Pausania più teste all'

Idra di Lerno (a), ed un occhio folo, ed un fol dente alle tre figlie primogenite di ForTom, VIII. R

<sup>(</sup>a) Il Poeta Pisandro su il primo a molziplicare queste teste. Pausania lib. 2. cap. 37.

co (a). Esti immaginarono i capelli intertigliati di ferpenti delle Gorgone loro forelle . e l'attività micidiale de'loro fguardi (a). Effi fecero petrificare coloro, che quelle guardavano, e misero nelle mini di Perseo il capo di Medu'a per desolare l'isola di Serife , petrificandone gli abitanti, ed il Re, col presentar loro quelto capo fatale (c), Effi attribuirono a' gemiti di queste tre sorelle, combinati coi fibili de' loro ferpenti , durante l'attacco di Perseo, l'origine dell'armonia a più capi, da Minerva imitata con un flauto, e con questo mezzo agli nomini trasmessa (d). Esti aggiun. fero alla favola di Bellerofonte il dono del Cad vallo Pegafio da Minerva ricevuto: l'ufo . che quest' Eroe ne fece per combatter la Chimera, e la fua precipitofa caduta, allorchè volle col fue foccorfo innalzarfi fina a' Cieli (e) .

Essi secero correr le pietre, e conruir Teba al suon della Lira d'Ansione (f), e convertira.

(a) Eschilo nel Prometeo .

(b) L' istesso Eschilo ibid.

(c) Pindaro nella X. ode Pitica .

(d) Pindaro ibid. (e) Id. Ibid.

(f) Omero nel Lib. secondo dell' Odissea dove parla delle mure di Tebe costruite da Ansson, non dice cosa alcuna delle pierre, che egli chiamava cel suono della sua lica. Quosta su no i Centauri d'Omero in mostri, metà uomini e metà cavalli (a); esti arricchirono, come l'osferva l'infesso Pausain (b), la storia di Melcagro, e della guerra che seguì la samosa caccia del Cinghiale di Calidon di nuove savole; e prostarono l'istessa mano a quella d'Edipo (c). Essi este esto al punto, che si è veduto, il ministero d'Iride (d), e secero con ugual discapito degli Dei apparire ora Giunone sotte le spoglie di Beroe nudrice di Bacco, per distributare gli amori di Giove con Senele (e), ora Prometeo per proferire le più elecrabili hestemmie (f), ed ora Diana per consolare Ippolito moribondo, promettendogli di vendicare.

fu an' aggiurcione de' potsi posseriori, come l' avverte l'istesso Pausania, il quale parla anthe di un poema sopra Europa, nel quale si diceva, che Ansione aveva appreso da Mercurio a suonar la sira, e che ci era si-ben riuscito, che la fiere, e le pietre issesse soprano allorchè stomava. Vedi Pausania in Corimbi

son altro che uomini selvaggi e fieri.

(b) Pausania in Baot.

(c) Si compari ciò che ne dice Omero, con quello che ne dice Sofocle.

(d) Vedi la nota giustificativa de fatti a

(e) Vedi Euripide in Bacchis .

(f) Eschilo nel Prometen .

lo coll'uccidere di propria mano uno degli amanti di Venere (a) etc. etc. etc. . . . .

diedero l'elempio, come i pofteriori poeti che diedero l'elempio, come i pofteriori poeti, che lo fecondarono, ed effefero, fecero, come fi è detto; da ogni parte finarrire le vere tracce della facra storia delle patrie religiofe opinioni, e moltiplicarono, ed infinitamente effefero gli affurdi, ed i vizi, di questa già

affurda, e viziofa religione.

Ciò che avvenne preffo i Greci è avves nuto, avviene, ce avverrà preffo tutte le nazioni, purchè da fraordinarie circoftanze non fia stato, o non farà alterato, o interrotto l'indicato, ed ordinario corfo del loro religiofo fviluppo. In tutte quefte nazioni i Poeti fono stati, e farano i primi a maneggiaze la fagra istoria della loro patria; in tutte queste nazioni con finili materiali effi hari dovuto, e dovranno innalzare finili ediffo; in tutte queste nazioni dunque la loro finile opera ha dovuto e dovrà produrre finili effetti. Ciò che coi ragionamenti, e coi fatti fi è da ma provato, basterà, lo fpero, per convincere chi legge di questa verità.

Fine dell' ottavo Volume .

(a) Euripide in Phædra;

## INDICE

## DECAPITOLI

Compresi nel VIII. Volume

C A P. I

I Neroduzione.

CAP. II

Vedute generali sui beni, che il Legislatore deve nella Religione cercare.

CAP: III.

Vedute generali sui mali, che il Legislatore deve nella Religione evitare.

C A P. IV.

Del Politeismo?

CA.

Appendice al capo antecedente:

44

C A P. VI.

Dell' univerfali relazioni del Politeismo cogl' indicati beni, e cogl' indicati mali.

65

C A P. VII.

Come cangiare questa Religione.

84

C A P. VIII.

Caratteri della nuova Religione, che si dovrebbe all'antica sostituire. 102

Note Giustificative de fatti.

107

SX.

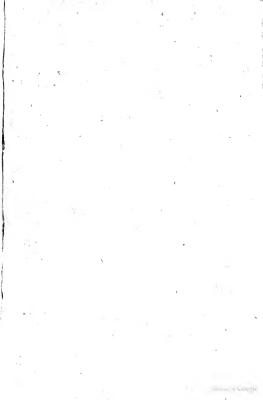



B 

